

R. BIBL NAZ.
Vin. Emausis III.

RACCOLTA
VILLAROSA
B
212
NAPOLI

Roce. Villarosa B. 212.

£ ,

## CAPITOLI, E REGOLE

DEL REGAL MONTE DI MANSO.

FONDATO

DAL MARCHESE DI VILLA.

QUINTA EDIZIONE,

In cui fi sono a diversi Capitoli, aggiunte alcune note, necessirie per la maggior intelligenza del governo di detto Monte.





## CARATOLL E REGOLE DEL PEGAL MONTE EL MANSO,

· 12:7 10 23:51 07 15 7/4

Specificate de la minima de la seconda de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la com

ADDOMERT OF STREET

Ssendofi confiderato da noi Principe dell' Ifola , Marchese di Pisciotta . D. Ottavio Marchefe , D. Domenico de Liguoro, e D. Severo Carmignani, odierni Governatori del Monte fondato dal qm. Ill. D. Giambattiffa Manso Marchese di Villa, di effer molto profittevole, ridurre a perfezione l'opera già ordinata , fin dal di 29 Maggio 1739. , cioè ch' effendo le regole, è fistuti formati dal detto Marchese nell' anno 1608, per lo buon governo, ed amminiftrazione di detto Monte, buona parte, ed in varic coje mutati, cost per altre disposizioni fatte da l'istesso Fondatore per atti tra vivi, e di ultima volonta, in vigore dell'arbitrio riservatoli nello firemento di fondazione, e nelle regole suddette, e propriamente nel capsas, ed ultimo di effe ; come per decreti del fu Regio Colleteral Con glio di questo Regno: da qual fatto nasceva un inconveniente grandissimo, che i Governatori, i quali entravano nuovi nell'amministrazione, e governo di detto Monte, non potevano restare informati, se non dopo lungo tempo, del vero refente fistema del medesimo, e coll'avere in loro mani il libro di dette regole, che fu dato alle stampe la prima volta nell'anno 1638, e la seconda nell'anno 1671. 
s' invilupparano in vari diditi, e con ciò si ritardava il retto servizio del Monte, e dell'opere pic
ordinate dal già detto Fondatore. Perciò con solenne conclusione avuta sotto il detto di 29 Maggio
1739, su stabilito di doversi sar la stativa di notarsi sotto di ciascuna regola le variazioni, o mutazioni, che vi erano, e ne su data peroiò l'incombenza al Dottor D. Giovambattissa de Federici
Avvocato di detto Monte.

Quindi avendo il medefimo riscontrate minutamente dette regole, il testamento, e codicillo di detto Marchefe Manso Fondatore, ed ogni altra scrittura confacente a tal fine, e'l proceffo di Collate. rale, ha già esattamente appurato le variazione suddette, ed avendole riferite a noi suddetti Govera natori, dopo averle riconosciute, e riflettute, abbiamo flimato a perpetua memoria per chiarezza. a sufficiente lume de Signori Governatori, che dovramo per l'avvenire entrare al governo di detto Monte, far uftampare le dette regole, e ftatuti fatti da detto Marchese Manso colle riferite variazioni, e mutazioni, che vi erano, dal che speriamo indubitatamente, nell'avvenire, il perfetto, ed efatto governo del medefimo Monte, ne la maniera propria, e conforme alla volontà del Fondatore col notabile avanzo, ed accresimento delle rendite, siccome istantemente ne preghiamo il Signore Iddio . e la sua Santifima Madre.

Le regole dunque, e flatuti fatti da detta Marchese Manso crano li seguenti.

# MONTIS DE MANSO

#### A MARCHIONE VILLE ERECTI.

ET REGIÆ PROTECTIONI ADDICTI,

A Philippo III. in Regalem dictionem adsciti A Paulo V. ab Ordinario exempti, Pontificia, & Regia diplomata.

NEAPOLI, Apud Octavium Beltranum 1638.

Et iterum, Apud Novellum de Bonis 1671.

Ac tertio per Angelum Vocola 1741.

Et quarto per Joachim de Bonis

793

Superiorum Facultate:

# PAULUS PAPA V.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ecet Romanum Pontificem adjuvare pios, ac probos viros, qui, honorem Dei ( cujus vices, licet immeriti, in terris gerimus ) enixè cupientes, dant operam ; ut anima Chrifti fidelium suo pretiossimo sanguine redempra, tutiori, ac expeditiori via, divino obsequio se totas dedant, quorum opera co gratior esse debet, quo illa collocatur apud cos, qui ea magis indigere

videntur & a quibus majores in Ecclena Dei fructus expectari possunt. Id guod pracipue adolescentibus ptriusque, fexus Nobilibus contingere folet, propterea, quod multi illorum in animo habentes le divino fervitio dedicare . ob rei familiaris angustiam id facere nequeunta, & Puellæ Virgines indotatæ in Monasteria non ad-mittuntur, nec Adolescentes inopes probis moribus, & bonis litteris imbui possunt. Quapropter. ut nulla te a suo pio proposito deterreantur, sed, quod eis mente statutum est facilius proseguantur, adjuvandi funt ; nam ficut nobiles majori auxilio propter suz nobilitatis conditionem indigent . & multa plura ad eorum quam aliorum ignobiliorum sustentationem requiruntur, ita ab illis majores in Ecclesia Del fructus produci posfunt. & cum nobilitas generis donum Dei existat, decet illam eidem Omnipotenti Deo acceptam referre, & illam a primis annis divino fervitio adijcere. Cum itaque, ficut accepimus, Diletus filius Joannes Baptiffa Manfo Pattitius Meapolitanus eo consilio adductus, & attendens, plurimos in dicta Civitate Neapolitana Adolescentes nobiles, & puellas Virgines, etiam nobiles cife sotos Dei fervitio dellinare plurimum cur pere . idque , propter corum inopiam dexequi caml. mode non posse; ac in dicta Civitate licet copiofissima spiritualium bonorum, nullum hujusmodi pii operis institutum adesse. Tandem in ipsal Civitate Neapolis upum Montem pro dotibus ton Nobilium dicta Civitatis, Puellarum Virginum . que relicto faculo, fe Dei obsequio dedicarent,

ac etiam pro sustentatione Adolescentum, & juvenum Nobilium, qui studiis litteratum operan, dare, & divino cultul destinare deberent, de propriis suis bonis perpetuo erexit, ac pro Illius regimine, & gubernio nonnulla Capitula, & ordinationes vulgari idiomate conceptas edidit; tenoris sequentes videlicer.

Poichè al Signore di tutte le cose Iddio ( il quale essendo per se stesso infinito, ha dato per legge neceffaria a ciascuna cosa aver a certo tempo il suo fine ) piace, che in me Giovambattista finisca la famiglia Manso dell' insegna della Scala, e con ciò, che non abbia legittimo erede del mio cognome andi quello avanzo di facoltà, ch' effe Signore tha voluto alla Cafa mia fin a questo tempo concedere, e confervare, ho gindicato effer giusta, e dovuta cosa rendergli prima della mia morte parte di effe facoltà, che in questa vita tengo quafi in prestanza, impiegandole in cosa, che rifulti a gloria fua, ed infieme a comune gioval mento di questa mia Patria, Per la qual cosa avendo io fra me stello maturamente confiderate le molte opere pie, delle quali è Napoli copiosamente arricchita, le tante Chiefe, i Monasteri, gli Ofpedali', le Staurice, i Monti, che per lo sovvenimento de bilognofi fon fondati, ed oltre ciò i molti maritaggi, che per l'ajuto delle povere Vergini così nobili, come popolari sono in diverse Confraternità, le da molte famiglie eretti, mi & paruto, che fra tanti ne mangaile un folo, e per avventura il più giovevole, e necessario di tutti, sh'è il maritaggio di quelle persone così maschi,

CO-

come donne, che si vorrebbero maritar con Criflo, e per impedimento della lor povertà non è lor conceduto. Perciocche se bene in questa Città è numero grande di Monasteri di varie Religioni di anime Spole di Cristo, nondimeno, perchè quanto agli uomini, hanno prima di effervi ammessi, bisogno di educazione, e di studio, al quale non può vacare chi non ha modo da potervifi mantenere . e quanto alle donne , hanno così i Monatteri come le Monache tteffe bisogno eziandio e di dote, e di entrata per loro fostentamento; Quindi è che le Vergini, che non banno facoltà da potergliele dare, ed i giovanetti, che non polleggono quelche potrebbe baftar loro a mantenersi agli tłudi, non postono nel domi Monatteri per alcun modo , com'ein vorrebbono , eilere rie cevuti. Dalla qual cofa nasce, che molte Vergipelle, e giovanetti di ottima intenzione, i quali nella Religione rilucerebbero quafi ttelle di Santità, e di esempio non potendovi per la lor povertà entrare, e rimanendosi perciò nel secolo, o fa torcano dalla dritta via del fervizio di Dio, o almeno caminino più zoppamente alla meta della perfezione criftiana: Onde fiegue molto mancamento del fervizio di Nostro Signore, molto danno dell'anime loro, ed eziandio molto disturbo di lor genitori , e parenti , e particolarmente de' nobili più, che degli altri : perciocchè se riguardiamo alle donne, non avendo modo da poterle monacare, e confeguentemente nemmeno da poterle maritare conforme al lor grado, fono forzati, o di lasciarle invecchiare nelle proprie ca-

1.1

To Vergini), endelogiovanetti mobili Napo letani, coli di Piazza, come fuor di Piazza nel octoferitto modo; acciocche non oftente la lor povertà, la quale gli impedice dal fervizio di N. S., e dal poter mettere da, efecucione la lor b uona intenzione; pollano con l'ajuto di effo Monte entrar nelle Sante Religioni y alle quali. N. S. Iddio gli iforerà.

# Nota sopra questa presazione.

r strevoli per le anime loro, per sopi i simple-1. questa prefazione dunque bencha si ricavi whe il fine per cui detto Mere hefe Manfe fondo detto Monte ofoffe flato , accione giovani Con Válteri principalmente chi erano poveri , ed aveant intenzione. d'incaminarfi al fervizio di Dio per la firada della Religione , aveffero avuto modo di ben educarfi , e di attendere agli study , ch' erano , per quella necessari, come fi addita con quelle paroles Mise paruto; che fra tanti ( cioè luoghi pii ) ne mancaffe un folo e per avventura il più giovevole : e necessario di tutti , ch' è il maritaggio di quelle persone così maschi, come Donne, cho fi vorrebbono maritar non Cristo : e de quelle alera ! Dalla qual cofa mafer , che molte, Vergis nelle, e giovanetti di ottima intenzione, i quali nella Religione rilucerebbero quati stelle di fantità e di elempio secon come ancora più chiarpa mente datte fegulantit 11 scho fuccode eziandio alli Oavalleringiovanetti qo i quali ancorche mella lorgi fanciullezza cabbienoi buona intenzione di entrare in -79 V

r

In Religione, &orel & coll ultime paralegdio detta prefazione live: Acciocche non oftante la lor povertal la quale gl'impedifce dals servizio di Nos ftro Signore se di potere mettere in efecuzione la lor buona intenzione, possano congl'ajuto di detto Monte ventraro nelle Sante Religioni Q alle quali Nostro Signore Iddio gl'inspiretà . E. cost. fi legge in tutti gli altri Capitoli, che trattanos de luddetti fusidi de Cavalieri studenti e spezialmente nel Capitolo x IX., ove trattafi delle condizioni, che devono avere i Cavalieri, che vogliono goder il fustidio; ponendo per una di esse il già detto fine con quefte parole: Quinto , che fiano di buona vita, nemici di male pratiche, e frequentino i Santifimi Sacramenti, ED ABBIA-NO VOLONTA' DI FARSI RELIGIOSI, quanconclusione destamation socialistical

Dal che sarebbe addivenuto, che i Cavalieri. giovani, i quald avessero voluto godere del sussidio di detto Monte, dovevano avere l'intenzione attudi. le de entrare in qualche Religione , e che fi applicaffero alli , fudit, a fin di conjeguir detto fine so Contattoccio effendofi ultimamente letto il Codicillo di detto Marchefe Manfo , fi è apertamente cono? sciuto , che l' medesimo avea dichiarato meglio la fua wintenzione, intorno a detto fine o spiegandofi. nella feguente maniera: Per mio parere conviene, all'educazione de' giovani; che fecondo la mia. intenzione si averanno da allevare per servizio. immediato di Nostro Signore Iddio, col farsi Religiofi ; o per beneficio pubblico, con attendere. aile -500

alle bicienza a ed malle l'aiscip line à che li possono renderel atti: all'amministrazione :della giustizia, ed al ilgoverno delo Tribunali. Je esidio luoghi più della Città, o almeno per privaço giovamento delle case proprie , e de' lor o Vassalli vi : 1 n 1 Onde peri toglieres in cgni futura tempo gli dubbi Sche a' nuovi Signord Governatori farebbero certamente venuti e fi ftimo di farne la feguente conclusione a' 10. Marzo 1739. , dalla quale si vede quanto li puffati Signori Governatori fuffero flati angustiati intorno al far eseguire il fine del Fondatores, prima di leggerfi il detto Codicillo ... Che perciò da ora in avanti certamente su questo non caderà alcun dubbio, poiche lo fleffo Fondatore in detto Ceditillo dichiare apertamente quele in scale NO VOLONTY DI FALSONIZZASTI AUP II, pravit

La conclusione dunque fatta (a) 100 Marzo

Congregati noi infrascritti. Governatori del Real Monte di Manfo ynei luogo di nostra residenza dentro il Seminario del Nobili, sondato dal Maria chejevoi Villa D. Gio: Battiffa Manfo, per attena dere al bion governo, ed amministrazione di detto Real Monte; e dare gli ordini opportuni intarno agli affari correnti del. medosmo, tra le altre cose, alle squali, dovea darsi providenza, si era quella della provista della piazza di uno degli Alumi di detto nostro Monte; vacata in detto Seminario per l'uscita dal medosmo, del Signor D. Luigi Capsee di Barbarano; poiche sebbene detta Piazza, vacata come sopra sosse sinde anti dal de 23. Ottobre 1738.

conferita al Signor D. Domenico Serfale del Signor Duca di Cerifano, tuttavolta nella Conclufione, che si fece, espressamente fu commesso al M. R. P. Diego Ramirez Proccuratore di detto Seminario di dover informare pienamente detto Signor D. Domenico, che'l fine avuto da detto Marchefe Manso Fondatore , nell' eriggere , e fondare detto Seminario, era flato per quei Cavalieri giovani solamente, H quali vorrebbonfi maritare con Crifto, e che per impedimento della loro povertà non era loro permeffo senza l'erezione di detto Seminario, siccome il detto Fondatore fpiegavasi nella prefazione delle Regole da lui fatte per lo buon regolamento di detto Monte, e Seminario , ed in altri moltissimi luoghi delle medesime, con effersi perciò incaricata da noi la coscienza di detto P. Diego Ramirez a dover vedere, fe nell'animo di detto Signor D. Domenico Serfale di Cerifano concorreva detto fine, ed intenzione defiderata dal detto Fondatore ne' Cavalieri giovani poveri, e di dover poi fan fede di tuttociò per disgravia delle nostre coscieni ze. Ma avendo questi fatto una fede non conforme all'idea da noi teneasi per esecuzione di detta regole , cioè che avendo interrogato detto Signor D. Domenico Serfele fe lui entrava nel Seminario per uno degli Alunni del nostro Monte con dette fine, ed intenzione defiderata dal Fondstore avea niposto, che avrebbe obbedito alla divina chiamata di farsi Religioso, quando 1 ddio glie lo avesse ispirato: lo che, conforme se è detto, non parca uniforme alla determinazione fatta dal Marchese Fon14

Fondatore in dette fue regole. Contuttociò intefafi dal detto P. Diego Ramirez la forza del noftro affunto, ci rispose, che se voleansi attendere li Habilimenti fatti nelle regole , camminava bene il nostro raziocinio, ma che lui ricordavasi di aver letto nel Codicillo fatto dal Fondatore una espressa mutazione di volontà intorno a questo punto : Laonde noi che non desideravamo che di accertare il servizio di Dio secondo la volonta del Fondatore, pregassimo detto P. Rimirez a volerci fare offervare il luogo in oui avea il Marchefe Manfo mutato volonta. Ed in fatti tenutafi altra fessione in appresso, celi ci esibì il Codicillo di detto Marchefe Manfo, nel quale verso il principio, parlando egli del luogo, che lui stimava conveniente per fondarvisici il Seminario, dimostro espressimente di aver dichiarato l'antica volontà, reffringendola nella seguente maniera : Che secondo la mia intenzione si averanno da allevare per servizio immediato di Dio, col, farfi Religiofi, o per bene: ficio del pubblico, con attendere alle fcienze, ed. alle discipline, che possono renderli atti all' amministrazione della giustizia e al governo de Tribunali, e de luoghi pii della Città . o almeno per privato giovamento delle proprie cafe. e de' loro vallalli o hon his moult have out Quindi fu , che attenta detta espressi dichiarazione di volontà del Fondatore, a noi non prima di tal congiuntura nota, nella quale dichiara, che non gia unicamente's come fi era creduto attenta la lettura delle regole, egli avea fondato il Sominario

per quei che volevano maritarfi con Orifto, e farfa Religiofi , ma ben' anche per quelli, che desideras vano di attendere alle scienze, ed alle discipline colle quali poteansi rendere atti all' amministrazion ne della giustizia, e governo de Tribunali, e luoghi pij della Città , o pure per privato glovamento delle proprie case, vennimo in cognizione, che non più da oggi innanzi dovea desiderarsi ne' Cavaliori Alunni, che voleano godere per la loro povertà de benefizi del nostro Monte , la volontà attuale di farsi Religiosi , come in dette Regole in tanti luoghi si dichiarava, ma solamente loro insinuarsi cha li suffidi Stabiliti dal Fondatore a beneficio de. gli Alunni del nostro Monte fono : primieramente, per quei Cavalteri giovani poveti, che vorranno educarst nel Seminario per Servigio, immediato di Dio col farfi Religiofi s fecondariamente , per beneficio del Pubblico a favore di coloro, che vorranno attendere alle scienze, e alle discipline, che possono renderli atti all' amministrazione della giustizia, ed al governo de Tribunali, e de luoghi pij della Città : E per terzo , per lo privato giovamento delle proprie case , e de loro Vasfalli ; fenza però trascurarsi d'insinuare a' detti Alunni , che non facendofi realmente Religiofi, non faranno però feufati di dover far dire in ciafeuno anno una messa di requie per l'anima del Fondatore, e de' contemplati da esso, e, ciò per ragione, che sebbene in detto Codicillo, avesse il suddetto Marchese, Manfo dichiarato la sua volonta da quello, che avea flabilito nelle regole , nondimeno non ha deenin li cas , casillar (lang , pigut 170-giq rogato all obbligo di detta Messa in ciascheduno anno, contenuto, ed ordinato nelle sopraddette regole, e propriamente nel Capitolo xix s.v. in sine s. E perciò non avendolo rivocato, deve dirs, che ha voluto sar permanere nel suo vigore detto obbligo della Messa in ciascheduno anno, come si è detto di sopra, Greva del come si è detto di sopra della Messa in ciascheduno anno, come si è detto di sopra della sopr

# CAPITOLO L

Si stabilisce il nunero de Governatori del Monte, il modo, come devono prender possesso, e in qual giornata E che al nuovo Governatore si leggano le regole, acciò resti istrutto delle cose del Monte.

MA perché tutte le cose, alle quali si desidera, e spera dar buon principio, e schice
progresso, dopo invocato il nome del Signor Iddio
Padre, Fightuolo, e Spirito Santo, e della Vergine Madre Maria ( che noi unallissimamente invochiamo, e preshiamo, che si degni ajutare,
proteggere, ed indrizzare questa Opera al suo
santo servizio ) è necessario dar buon ordine, ed
ottimo governo, acciò possa pervenire al sine
predestinato, perciò vogliamo, che il primo
capo

capo di queste regele sia intorno l'ordine, e'l governo, che si avrà da tenere in questo Monte.

Si eleggeranno dunque cinque Cavalieri, parte delle Piazze nobili, e parte de nobili fuor delle Piazze di quella Città, de' quali non possa effer più che un folo di una stessa Piazza, ne di quelli fuor delle Piazze più che un solo di una stella famiglia ; rimettendo però al giudizio di coloro, a chi per l'avvenire toccarà di far l'elezione di questi cirque Cavalieri Governatori del Monte, di eliggerne maggior numero delle Piazze, ovvero fuor delle Piazze, siccome loro parerà più espediente, purche sempre ve ne fiano e degli uni e degli altri almeno uno folo. E questi con le già dette condizioni eletti, e nel modo, che di fotto diremo, vogliamo che piglino possesso del lor governo nel proprio luogo del Monte dalle mani del loro predeceffore, ed in prefenza de for compagni, con leggersegli pubblicamente tutte le pretenti regole , e capitolazioni ; e ciò nel giorno vigelimo quinto di Marzo, per gli altiffini mistery in questo di operati de particolari mente per quello della Santiffima Annunziazione della Vergine Madre di Dio, dell' Incarnazione dell' eterno Verbo, e dello itupendo maritaggio della carne umana colla fua Onnipotente Di-Ma i presenti Signori Glovan-Vincenzo Piscicelle, il Marchese di Santo Mango, Andrea Macedonio . Ferrante Brancia . e 'l Principe di Rocca Romana, che sono già eletti Governatori di esso Monte, vogliamo, che abbiano la possesfione del lor governo da questo presente giorno. Si stabilisce il tempo, in cui debbono durare i Governatori eletti, e quanto altro tempo debbono vacare per poter essere nuovamente Governatori.

DEterminiamo, che ciascuno di detti Gover-natori amministri, e governi il Monte per lo spazio di ciuque anni, e non più, e chi avrà governato una volta, non polis effer di nuovo Governatore, se non passato lo spazio di altri anni cinque dopo il fine del suo governo . Ma perciocche, se i cinque Governatori finito il detto spazio di cinque anni della loro amministrazione si mutassero tutti asseme , e venissero a cessare unitamente dal loro governo ciò potrebbe risultare in grave danno del Monte, con entrarvi cinque altri nuovi, e non informati delle cose di esso. Pertanto intendiamo, che ciascun anno fi muti un folo Governatore, in modo che con l'uno nuovo, rimangano quattro antichi pratici, ed informati degli affari del Monte. E perchè in questa prima elezione si ritrovano tutti i cinque Governatori eletti in un medesimo tempo , farà necessario, per mettere il detto governo nella fua dovuta forma ( cioè che ogni anno alli ven ticinque di Marzo ve n' entri un nuovo, il qua-

and Livingle

quale debba governare per cinque anni continui) che per questa prima volta si bussolino tutti essi cinque Governatori-, acciocche quello ; che uscirà a forte, debba effer il Decano, e per confeguenza il primo ad uscire dal governo, esercitato che avrà per un anno, al quale ( uscito sche fia ) succedera nell'effere Decano il Governatore, che farà il secondo nella bussola, il quale governerà in tutto per lo spazio di due anni, e finito l'ultimo del suo Decanato, li succederà il terzo Governatore, che medesimamente sarà il terzo ad uscirne, dopo che avrà governato per anni tre, a cui su cederà il quarto col medesimo ordine, che governerà per anni quattro, ed a questi ultimamente il quinto, che verrà a finire l' intero quinquennio fuo , e poi gli altri di mano in mano, seguitando sempre il detto ordine successivo. Laonde essendo ora stati da me già nominati i sopraddetti Signori per lo governo di esso Monte , e confermati dal Signor Vicere ( come per fuoi viglietti in wede red effendo cavata la forte . ed usciti i loro nomi secondo l' ordine posto nel Precedente Capitolo, viene ad esfere Decano il Signore Giovan-Vincenzo, Pricicello, e per confeguenza dovrà effer anche il primo ad ufeire dal governo , e poi gli altri Signori Governatori di mano in mano, conforme l'illeffo ordine foprafcritto .

15' earlier it ab est canadas est et io in all results at a perception of all the entitle delle notale elle en cui, in le qual ma el e-J. 1

### CAPITOLO III of an

Si dà il modo, che deve tenersi nell' elezione del nuovo Governatore del Monte, che dovrà entrare in luogo di quello, ch' è uscito, e si descrivono le condizioni, che debbono considerarsi da Signori Governatori, che fanno l'elezione.

IL modo, che si avrà da tenere nella elezio-I ne del nuovo Governatore : Rabiliamo che ogni volta debba offervarsi il seguente. I Go. vernatori, che si ritroveranno essere del Monte. si congregaranno nel luogo solito, e nel giorno. che giudicaranno più opportuno, e quivi in universale discorreranno maturamente col pensiero per tutti i Cavalieri così delle piazze, che pareranno loro abili al detto governo nominando ciascuno de' presenti Governatori tutti quelli , che Iddio gl'ispirerà, i nomi de' quali si descriveranno tutti in una nota firmata da i cinque Governatori : avvertendo , che fe per avventura avvenisse, che alcuno de' nominati, ( come di fopra ) non fosse ammesso, ed approvato dalla maggior parte de' cinque Governatori, in tal cafo non fi debba descrivere con gli altri nella già detta nota: e le cagioni, per le quali non dove-

rebbe alcuno effer ammesso nella nomina de futuri Governatori del Monte, oltre le universali confiderazioni dell'età, abilità, e bontà, possono eller l' infrascritte . Prima , se della sua piazza , o famiglia fi ritrovasse alcun presente Governatore del Monte, includevoli eziandio colui, che dovrà uscire dal Governo, il quale non potra eleggere altri della fua piazza, o famiglia. Seconda, se fosse ad alcuno de' presenti Governatozi stretto in parentado di primo, ovvero secondo grado . Terza, fe il nominato fosse di piazza; ed accadesse, che in quel tempo gli altri Governatori , de' quali egli dovosse farsi compagno ; fullero medefimamente tutti quattro di piazza o all'incentro il nominato fulle fuor di piazza, a tempo che gli altri Governatori fuffero eziandio tutti fuori di piazza, acciocche e di Cavalieri di piazza, e fuori, ve ne fia fempre alcuno Quarta, fe fosse altre volte stato Governatore infra lo spazio in questi Capitoli determinato che debba frammetterfi dall' una volta all' altra , che potrà uno stesso Cavaliere esser eletto Governatore . Quinta , fe col Monte avesse lite , o pretendenza, o altro interesse. Fatta dunque e firmata la fopraddetta nota , approvata dalla maggior parte de' Governatori, dovrà esser ben confiderata, ed esaminata da ciascuno di essi, per doversi eleggere dal predetto numero il futuro Governatore, e perciò prenderanno conveniente tempo a matura deliberazione, affiguando giornata, nella qual debbano fare l'elezione nella feguente forma.

### CAPITOLO IV.

Seguita il modo per l'elezione del nuovo Governatore.

Niti nel destinato giorno i Governatori, dovranno la fopradetta universale nota ridurre solamente a cinque soli Cavalieri in questo modo. Che il Governatore Decano fia il primo ad eleggere fra tutti i Cavalieri , in quella prima nota numerati, un folo , che Iddio gl' ispirerà , ed il suo nome di nuovo scriverà in un'altra seconda nota. Appresso al Decano seguiti il secondo Governatore ( cioè il più anziano ) ad eleggere. e scrivere il suo, che più gli piacerà, e dopo lui il terzo, il quarto, e il quinto nella tiella maniera, finche nella detta seconda nota siano cinque Cavalieri propotti . Ma se non si ritrovatlero nella Giunta tutti cinque i Governatori, talehè non poteffero , con nominare ciascuno di esti un solo , arrivare a proporre il predetto numero di cinque, in tal caso ricomincierà il Governatore Decano a nominar di nuovo un' altro, che gli parrà, e dopo lui (se bisognerà) l'altro Governatore seguente più anziano; acciocche con le loro duplicate nomine si compiscano di scegliere dalla prima universal nota cinque Cavalieri, ed i lor nomi siano in questa, che diciamo seconda nota descritti. Dopo quelto i predetti cinque nominati, e scelti si ridurranno al numero di tre solamente per via di

was a second of the fitter

#### CAPITOLO V.

Modo per l'elezione di qualche Go-vernatore in caso di morte , o di assenza.

CE accaderà, che alcuno de Governatori, du O rante il tempo del fuo governo veniffe a morte, in tal caso vogliamo; che i Governatori; che resteranno, debbano far la nomina del succeilore al luogo; che vaca, formando nota di tutti coloro, che giudicaranno abili al governo ; e restringendola poi al numero di cinque, ed ape presio di tre, nel modo, come ora abbiamo detto? Mandando ultimamente la detta nomina di elezione a' Signori Vicerè, da cui per viglietto sarà ordinato qual di detti tre dovrà pigliare il governo nel modo già detto . L'iftetto diciamo . che s' esegua in caso di lunga assenza di alcuni de' Governatori, la qual se fosse di molto tempo, o in tempo molto importante, dovrà l' istesso Governatore licenziarsi dal Monte, ed eleggere il fuoi successore nel modo . come si è detto di sopra, nel che potrà egli aver la fua parte conforme gli altri compagni. Avvertendo, che li Governatori eletti in morte, o in affenza di altri . non dovranno esercitar il governo, se non per quello spazio di tempo, che dovea esercitare il morto, o assente, in luogo di cui sono eletti, e 11

to a grow the control of the control

Charles Charles

Si dinota l'autorità de Governatori, e quanti debbono essere per conchiudere. Che le scritture tutte del Monte debbano stipolarsi dal Notajo del medesimo, e quale sia il peso del Governatore mensario.

CTabiliamo , che i detti cinque Governatofi D'abbiano ogni potettà , ed autorità necessaria per lo governo di effo Momo; come per questa ce la concedemo, acciocche possano condurre ad effetto questa nostra volontà nel modo, e forma in questi Capitoli contenuta, e non altrimente; e perciò possano fare qualsivoglia atto giudiziale , o altre scritture , che fi dovranno fare estragiudiziali in beneficio di esso Monte ; purche dette scritture si facciano dal Notajo, che stipolarà questi capitoli, e donazione ; ed in futurum da quello, che succederà per elezione di quei Governatori, che si ritroveranno in quel tempo, acciocchè tutte le scritture del Monte si trovino unite . e l' istesso intendo delle compre , retrovendite, dispensazioni di sussidi, atti di Monacaggi, ed ogni altra scrittura. Dichiarando, che quello intendo effer fatto da' Governatori , che saranno tre di etti di voto, e parere conforme :

perciocche quello, che non concludono almeno tre di loro , vogliamo effer nullo, e quetto s' intenda in ogni Congregazione, conclusione, siipolazione , fottoscrizione , e qualfivoglia altro atto. Perciò dichiaramo, che ogni volta, che per alcuno accidente nelle Giunte, che fi faranno, non vi convenissero tutti cinque i Governatori , bafterà, che vi fiano quattro, o tre almeno, purche di detti quattro o tre vi fiano tre e non meno . di voto , e parer conforme : ma quelle Giunte . nelle quali non fi ritroveranno almeno tre Governatori , ovvero che ritrovandofi tre , o più , non foilero almeno tre di voto conforme, determinia. mo non effere vere Giunte, ne legittimamente fatte, ne quello, che in elle farà concluso, dovra avere elecuzione alcuna . ma fi riputera in tutto invalido e nullo. Ma per l'esecuzione delle cose già nella Rota da' Governatori determinate. battera uno tolo de' cinque Governatori, e potrà questo pelo incaricachi per ogni mese ad uno di effi successivamente , l'uno dopo l' akre incominciando dal Decano, e seguitando agli altri di mano in mano con perpetuo circolo, fecondo l' ordine della loro anzianità; e quel Governatore, a chi teccarà il mese ( onde perciò sarà detto Mensario ) avra cura, così di far' eseguire le cofe già da lui , e dagli altri suoi compagni determinate, come quelle ancora, che non hanno bifogno di altra determinazione, quali fono, l' affrettare l'efigenze, l'attendere alle liti , l'aver occhio a' Ministri , e l'altre a queste somiglianti . Nota

# Nota fopra gliesto Capitolo vi.

CI nota, come con appuntamento sotto il di 10; "Gennajo dell' anno 1741. si è pensato di stabilira, che le cose gravi, e di considerazione ; come di rilasci, donazioni, affrancazioni, e cose fimili , e di nuovi stabilimenti , non compresi nelle regole , testamento , codicillo , ed altre scritture , debbano risolversi, e conchiudersi con matura ristession ne, ed avvisati, ed intesi tutti cinque li Signori Governatori pro tempore, anche che ne sia qualcuno assente dal luogo della sessione per cagion d' infermita, o altro impedimento. Intendendofi , di doverfi, fare detto avviso, sempre che l'affente stia in Napoli; o in luogo vicino, e non gia in Paefe tontano, ancorche fia del Regno; in qual cafo fara poi bastevole il concorso di tre Signori Governatori jolamente , siccome preserive il Fondatore. Il tutto per li motivi descritti in detto appuntamento.

# CAPITOLO VII.

Modo da tenersi in caso di dissernaza tra Governatori di voto dissormi, e proibizione di ricorrersi a Tribunali di qualsivoglia sorta.

TDetti cinque Governatori nelle cose da deter-minarsi per lo Monte (come diremo più sotto ) intendiamo, che votino ciascun di loro liberamente, conforme la sua prudenza, coscienza, e lo Spirito Santo gli dettera, e si esegua il voto degli più, purchè non tiano meno di tre voti conformi , perchè quello , che non concludono tre . abbiamo detto esser nullo. Ed in caso, che per discordia, o per altro accidente non si accordassero tre di detti Governatori ad uno parere, determiniamo, che si chiami il Governatore prossimamente uscito; col cui voto si deciderà la differenza, e bisognandovi ancor altro voto, si deboa chiamar l'altro più prossimo, o l'altro successivamente, finche sarà sopito il disparere, o parità : e più profimo intendiamo, che fia alcun de' prefenti non impedito, che più di fresco sarà uscito dal governo, al quale diamo piena potestà di poter decidere tutte, e qualtivoglia sorte di differenze, che fussero fra' Governatori, ed eleggere uno, o più Dottori, se vi bisognatse voto legale per dette decisioni , le cui determinazioni , così col

voto di detti Confulteri, bisognando come del folo aggiunto ( non essendovi differenza legale ) vogliamo, come decreti, e sentenze di qualsivoglia Tribunale, o Regio, o Apostolico, che abbiano subbita, e pacifica esecuzione, nè si possa pretendere lesione, o appellazione, o riduzione ad arbitrio, nè altra cosa alcuna che impedisca l'effetto delle dette decisioni, ut supra fatte, così dell' aggiunto in caso di differenze nate fra' Governatori, come delle decisioni dette, fatte da essi Governatori , quando tra loro faranno di accordo , perchè così è nostra volontà. Perciò determiniamo . che per le differenze , che in qualfivoglia rempo naicessero fra Governatori del Monte, non fi debba mai ricorrere ad airro Tribugale che alli detti aggiunti, come si è detto : il che si offervi assolutamente. E se alcuno de' Governatori tentasse in alcun modo di portare le differenze che nasceilero fra essi, ad alcun'altro Tribunale, che iplo facto egli fia deposto dal governo ed d fuoi descendenti fiano in perpetuo privati di ogni beneficio e participazione del Monte; eziandio; che la pretenzione di esso Governatore sosse buona, e giusta, e giovevole per lo Monte; e vogliamo, che fi elegga altri in luogo di lui nel governo, nel modo detto di fopra in caso di morte . Questo vogliamo inviolabilmente , per estirpare le liti, e discordie, che nascer potessero In ogni tempo avvenire, sapendo quanto impediscano il servizio di Dio, e l'ajuto del prossimo -, i dispareri di coloro, che governano.

#### 3

## CAPITOLO VIII.

I Governatori non hanno facoltà di contravvenire alle regole, e contravvenendo, restano privati di ogni beneficio del Monte.

DErò se avvenisse, che alcuno de' Governatori, Lo pur tutti cinque uniti voleisero far cosa in tutto, o in parte contraria a questi presenti capitolazioni, stabiliamo, che ciascuno de' Governatori, ed ogni altro, che vorrà in tal calo, possa ticorrere immediatamente a' Signori Vicere del Regno, che pro tempore saranno, ma non ad altri : anzi in caso di contravvenzione de' presenti capitoli dichiaramo, che fia lecito non folamente a' Governatori di ricorrere, come ho detto, ma ancora alle Piazze, ed a' Cavalieri fuor delle Piazze, che faranno del Monte, di fare Deputati per l' osservazion di questi capitoli , o pure di comparire uno, o più, ciascuno per se stesso, o in nome di tutti, a trattare-co' Governatori, per rimediare la pretefa, o tentata contravvenzion de' capitoli , e ridurgli all'offervanza di effi . Ed in caso, che ciò non bastasse co' Governatori, possano ricorrere a' Signori Vicerè, come ho detto, immediatamente, e non ad altri, e supplicarli, e fargli istanza a costringere i Governatori alla detta offervazione de' capitoli. E supplichiamo i Si-

gnori Vicere, che reftino ferviti ordinare quello. che più lor parrà giusto, per conformità di questi presenti capitoli, come lo Spirito Santo gl' ispirerà: nel che, se pur comanderanno aver parere. da chi esti meglio resteranno serviti riceverlo, sia però fenz' avere a commettere la differenza, o controversia ad alcun Tribunale, nè ad alcun Giudice Delegato; ma solamente sacciano la determinazione di ogni cosa dipendere dal loro semplice comandamento. Dichiarando ancora, che tutto quello, che si determinasse, o si facesse contra questi presenti capitoli , tutto diciamo , determiniamo, e vogliamo effer nullo, ed invalido in ogni futuro tempo, come se non fosse stato fatto, e determinato, ma che fempre debba restare in piede, ed eseguirsi quello, che in questi capitoli si contiene, e non altrimenti, ne in altro modo: e coloro, che determinassero, e tentassero di stabilire, o di eseguire alcuna cosa in tutto, o in parte contraria, o repugnante a queste costituzioni , o capitoli , fiano ipso facto privati effi , ed i loro discendenti in perpetuo del governo, beneficio, e participazione del Monte.

#### Nota fopra questo Capitolo VIII.

SI nota, ch' è tanto inviolabilmente da osservarsi questa regola, che i Governatori non hanno nè neno la facoltà di sur variazione intorno alli statuti predetti, ancorchè la variazione, e mutazione susservata fuse in melius; ma solamente în quelle cose, che per dimenticanza, o per elezione non si sosse ragionato nelli presenti capitoli, potranno i Signori Governatori far determinazioni, e conclusioni, come nel Cap. xxv. si contiene.

### CAPITOLO IX.

Non vi è precedenza tra Governatori, nè maggioranza E'l Governatore Mensario deve tener il campanello.

Ntendiamo, che detti Governatori non abbia-A no tra loro precedenza in alcuna cosa, nè di età, nè di ufficio, nè di titoli, o dignità, ma tutti fiano eguali, e così vaglia il voto dell'uno, come dell'altro, e quello sia più onorato, e stimato, che farà più umile, e più cortese, essendo queste le vere virtà, e parti di un Cavalier Cristiano. Quanto poi al seder nel luogo della lor unione, e residenza, diciamo, che seggano intorno ad una tavola quinquangulare, nella quale seggano successivamente, secondo l'ordine della lor anzianità nel governo ; e perchè non vi sia precedenza di fito, o di luogo nella stessa tavola vogliamo, che fi appoggi fopra un fol piede, o perno, perche possa girarsi a tondo, e con ciò non possa aver fermo sito, nè luogo alcuno di superiorità. Ma quan34 quando pure in alcun' atto, o di votare, o di sottoscrivere, o simiglianti, fosse necesiaria la precedenza fra' detti Governatori, o per dir meglio alcun' ordine, per evitar la confusione in tal caso, vogliamo, che si proceda per anzianità del Governo fra tutti cinque, e non altrimente, cioè, che sia il primo, e preceda il più anziano del detto Governo. Ma il tenere del campanello, e la sopraintendenza circa l'escuzione delle cosse determinate, sarà peso del Governatore mensario, com'è detto di sopra.

## CAPITOLO X.

Ordina, che si eligga luogo proprio per le sessioni, da tenersi almeno ogni mese. Che ogni Governatore possa chiamar sessione in caso di occorrenza. Che l'archivio delle scritture sia nello stesso luogo delle sessioni, e che la chiave di esso si tenga dall'uitimo Governatore.

Perciocche per doversi congregare i Governatoti del Monte per intendere, considerare, decidere, ed eseguire le cose toccanti al Governo loro, è necessatio aver luogo proprio di esso Monte,

te, dove possa radunarsi a questo fine ; perciò si dovrà eleggere alcuno conveniente luogo, nel quale si debbano congregare tutti cinque i Governatori. almeno ogni prima Domenica di ciascun mese . nell' ora, che ad essi parerà più opportuna, ovvero tanto più spesso, quanto i Governatori, che pro tempore saranno, giudicaranno più espediente. ed oltre le predette congregazioni mensurne , fi congregaranno ogni volta, che per alcuna occorrenza giudicarà necessario farsi congregazione il Mensario, ovvero alcuno di essi Governatori: per lo chè diamo loro autorità di poter qualfivoglia di essi chiamar i compagni , quante volte li piacerà, ad unirfi nel luogo folito, ed essi siano tenuti a congregarsi a detta chiamata. Vogliamo ancora, che si conservino in questo stesso luogo tutte le scritture, cost del Monte, e fatte, e da farfi, come ancora tutte le altre di casa nottra, che gli confignaremo, come scritture concernenti ad esso; e questo a fine, che se per avventura per l'avvenire fosse mossa lite; contra i beni donati per la presente donazione, o che gli donarò per testamento, ed altri atti, poffano difenderfi le ragioni del Monte con la chiarezza delle dette scritture ; perciò determiniamo , che si conservino in perpetuo nel loro archivio, del quale tenerà la chiave il Governatore ultimamente entrato nel Monte, confignatagli nel suo ingresso, con obbligo di rivedere l'inventario di tutte le dette scritture così per la conservazion loro come perchè il nuovo Governatore resti in ciò informato ... .... C. . .

36 delle cofe del Monte. Del quale finventario vogliamo, che un'altra copia fi confervi per lo Segretario di effo Monte, il quale dovrà ogni anno
affiftere alla presente confignazione.

#### CAPITOLO XI

Due principali cure de' Governatori:
Prima, mantenimento, e moltiplico
delle rendite. Seconda; fuficio de'
giovanetti, e monacaggi, senza che
stano però obbligati a dar conto veruno, anche per mala amministrazione.

Esendo dunque così eletti, ed in possessione del governo del Monte i cinque suoi Governatori, esercitaranno intorno a due cose principali il lor governo. Primieramente in mantenere, e moltiplicare la facoltà di esso Monte. Secondariamente in dispensar i sussi, e monacaggi da farnosi, come di sotto dichiararemo. Ma de' mancamenti, e negligenze, che i Governatori commettessero nell'esecuzione di questi loro pesi, non vogliamo, che siano tenuti a dar conto alcuno, salvo che alla Maestà di Dio; anzi è nostra volontà, che per quanto spetta al governo del Monte, non abbia che sare, nè che intendere con dettu.

Governatori alcun Tribunale, o Giudice, ne fecolare, nè Ecclefiatlico, fotto qualfivoglia preteflo, eziandio per beneficio del Monte, nè per
mala amministrazione, nè per revision de conti,
nè per visità, nè in altro qualsivoglia modo, ed
occasione, ancorchè da alcuno delli stessi Governatori fossero a ciò chiamati, e ricercati. Riserbando però il caso di controvvenzione de presenti
capitoli, nel quale sarà lecito ricorrere alli sig. Vicette del Regno, che pro tempore saranno, immediatamente, e non ad altri, come di sopra si è detto nel particolar Capo Ottavo, nel quale abbiamo ragionato del caso di controvvenzione de presenti capitoli.

## CAPITOLO XII.

Dichiarazione del precedente capitolo, ed in primo luogo, intorno al moltiplico.

Ra dunque quanto al primo peso, e pensiero di detti cinque Governatori, intorno alla conservazione, e moltiplicazione delle facoltà di esso Monte, stabiliamo, che così gl' infrascritti ducati. venticinque mila, li quali ora donamo per la presente donazione, ad esso Monte, come tutti gli altri beni, o valuta di esso, che gli darò in vita, o in morte, si moltiplichino, riducendo le

38 terze di esti in capitale, finche ascendano alla fomma di ducati cinquanta mila, e come faranno ascesi alla detta somma, allora, restando sempre in piedi il capitale di essi ducati cinquanta mila. vogliamo, che da' frutti di essi, e dall' entrate . ogni anno se ne pigli tanto, quanto bastarà al fusfidio di sei giovanetti, ed al monacaggio di una vergine nobile, come di sotto a lungo dichiarard . Ma perchè detti frutti , e terze di ducati cinquanta mila, faranno più di quello bisognerà per li detti futlidi e monacaggio : pertanto , i fopravanzi di detti frutti ed entrate fabiliamo che si moltiplichino, e mettano in compra sino a tanto, che ascendano alla somma di altri ducati cinquanta mila; ed arrivata, che fara la facoltà di esso Monte a cento mila ducati in tutto, non intendiamo, che si facci più oltra il moltiplico, ma che li frutti di detta facoltà fi spendano e dispensino in sussidio di giovanetti studenti per la religione, ed in monacaggi di vergini nobili nel modo, che più fotto diremo.

## Nota sopra questo Capitolo XII.

SI nota su questo Capitolo, come il detto Marchese Manso, dopo di aver donato al Monte li primi ducati venticinque mila per istromento del di primo Luglio 1608. per mano di Notar Giovanni Antonio Montesuscolo, donò ancora nel di 13. Decembre dell'anno 1626, con altro istromento per ma-

mano dello stesso Notajo altri ducati venticinque mila, ed in detto, stromento di seconda donazione, variò quesso capitolo rispette al monacag-gio, da farsi giunta la sucolta del Monte a ducati cinquanta mila, come in questo capo si contiene, mentre dispose, che si fosse sopraseduto di fare monacaggio, fino a tanto, che la facoltà del Monte fuffe ascesa a ducati cento mila, con quefle parole , Quoniam vego prædictus venerabilis Mons, ut supra per ipsum Marchionem, erectus. continet beneficium masculorum studentium & fæminagum monacandarum ; ipfe Marchio virtute facultatis fibi expresse reservata in constitutione & erectione præfati Montis, declarandi . & mutandi ad sui libitum, & beneplacitum, prout in cap xxv. Conflicutionum ipfius venerabilis Montis, declarat noviter, quod: supersedeatur, prout supersederi vult, & expresse mandat, opus, & beneficium feminarum monacandarum, usque vires, & facultares ipfius Montis ascenderint, & pervenerint ad summam ducatorum centum mille. Come si legge nello stromento di detta donazione .

Si nota ancara, come la detta scrittura di seconda denazione, non su a notizia de passati Signori Governatori prima dell'anno 1725, poiche in
detto anno su presentata da PP. Gesuiti del noscrittura di non collaterale, con issuare protessativa, di non doversi far monacaggi sino a tanto,
che i sondo del Monte sosse giunto a ducati 100.
C4 mila.

40 mila. Onde sono degni di tutto il compatimento que' Signori Governatori, da' quali si sono fatti vari monacaggi, poichè non avendo seputo prima di detto anno 1725. la mutazione della volonta del Fondatore, contenuta in detta seconda donazione di ducati 25 mila silmarono loro obbligo di adempiere il contenuto nella regola, col sar de monacaggi, essenta la seconda del Monte già giunta alli ducati cinquanta mila in quel tempo, che secoro detti monacaggi.

## CAPITOLO XIII.

Si rimette alla facoltà de Signori Governatori di tirare avanti il moltiplico, oltre i ducati cento mila purchè osservino due condizioni, che si esprimono in questo capitolo.

R Imettendo però al giudizio de' Governatori, che in quel tempo saranno, di mandare innanzi, oltre i ducati centomila, il detto moltiplico, se in qualche tempo avvenire ciò parerà loro
più espediente per lo giovamento de' nobili delle
Piazze, e fuori, così Uomini, come donne, che
vorranno esser Religiosi: perciocchè, siccome per
ora non mi pare, ch'espedisca, che la facoltà di
esso Monte divenga maggiore, nè che si cessi di
distribuire tutt' i suoi frutti nelle dette opere, così
conosco bene, che potrebbe in futurum giovar il

contrario , e che non foffe necessario dispensare tutte l'entrate interamente, e che fosse espediente aumentar il capitale, oltre al detto; e perciò lo rimetto all' arbitrio de' Governatori, con que ste due condizioni però, 'e. non altrimente. Prima, che arrivato il cumulo a primi ducati cinquanta mila, non fi cessi; per qualfivoglia rispetto, di dare lei fussidj a' Cavalieri, ed un monacaggio alle vergini, per ciascun' anno, salvo che in caso di alcun fallimento , come ne seguenti capiteli diremo. Seconda, che l'entrate, e facoltà del Monte per grandi, che vengano ad effere in futurum . non fi possano mai spendere in altro, salvo che in servigio di Cavalieri studenti, e vergini monacande, nobili di questa Città, o di ministri necessari per servizio, ed'accrescimento del Monte.

1 1511 1941

Le compre di annue entrate non possono farsi che co duoghi nominati in
questo Capitolo. Li capitali non
possono convertirsi in altro uso; ed
in caso di perdita di alcuno de medesimi, deve subbito rifarsi; anche
colla sospenzione de monacaggi, e
sussificati in una di non caso.

A nel far delle compre così de capitali, come delle terze, che si riducono in capitali, intendiamo, che si usi ogni esquisita diligenza da' Governatori del Monte, acciò fi faccia con luoghi sicuri, e si eviti fallimento, e perdita di essi capitali, o trattenimento delle terze, fenza le quali non si possono fare i moltiplichi a' loro tempi: però vogliamo, che'l danaro di esso Monte, che si avrà da impiegare in compra, si dia alla Città di Napoli, alla Regia Corte, ovvero a'luoghi pii, ficcome sono l'Annunziata, il Monte della Pietà, il Monte della Misericordia, o altre luogo pio, che sia ricco, e sicuro, o pure in beni stabili dentro questa Città di Napoli, proibendo espressamente le compre con persone particolari, ancorché ricche, e facoltose. Stabiliamo, che i danari, che una volta sono convertitl in capitali, siano sempre

pre capitali, nè mai si possano spendere per alcun fervizio, exiandio necessariifino, ed ancorche vi concorresse il parere di tutti cinque i Governatori: e perciò si metterà vincolo in ogni compra, che fi farà, che in caso di restituzione del capitale, si debba depositare in uno de Banchi di luoghi piì di questa Città, con condizione di non ammoversi, se non per aversi a convertire in nuova compra colle sterle condizioni in perpetuo. Vogliamo ultimamente, che se per disavventura fi perdelle alcun corpo di entrata per fallimento di chi l'avrà venduto, o per qualunque altro caso. o pur si rendette difficile l'esazione delle terze . procurino i Governatori di rifarlo, e moltiplicarne un' altro eguale. Per lo che fi potrà fospendere di fare i monacaggi, e di dari luffidi per tutto il tempo, che fara necessario : Ma se av venisse di rierovarti in Banco alcuna quantità di danari. la quale fi aveile a spendere in sussidi , o monacaggi fra certo tempo, nel quale tuttavia non parelle espedienre farla stare oziosa; concediamo che se ne possa far compre senza i predetti vincoli, e che ti possano dopoi spendere a suo tempo, senza intendersi, che sia speso alcun capitale, ma quelle compre, che faranno una volta in capitale convertite, non sarà lecito giammai disfarle, nè spenderle, come abbiam'ora detto.

the commence of the state of the

## Nota sopra questo Capitolo xrv.

ALE IL MITTER VINCE O IR OPA CT I nota, come quantunque questa regola non si I fuse osservata da passati Signori Governatori in quanto alle compre co particolari , per lo motivo, che stando il danaro ozioso, e non essendo pronta l'occasione d'impiegarlo co' luoghi descritti dal Fondatore, non era conveniente di fer rimanere il danaro per lungo tempo in ozio, e senza frutto, in modo che si sono fatte varie compre co particolari. Tuttavolta effendosi considerato, che ciò che su fatto con buon fine, è ridondato in danno positivo del Monte per le difficilissime esazioni, e si è impedito il moltiplico tanto conculcato dal fuddetto Marchese Manjo: e dall'altro canto essendos, riflettuto, che le presenti regole, per disposizione del Fondatore, non possono da' Signori Governatori mutarfi ne meno in melius, come fi ha nel Capo xxv., si è perciò con solenne conclusione stabilito, di doversi osservare pienamente il presente capitolo , senza potersi per l'avvenire impiegar danaro con persone particolari , ma solamente co' luoghi descritti dal Marchese Manso. O pure quando una tal'occasione non ci fusse, e si avesse a trattener lungo tempo il danaro in ozio, che allora, e in tal caso folamente, fi possa far la compra con persone particolari, le quali però possano assegnare in luogo di facile esazione a beneficio del Monte qualche sicura partita di Arrendamenti, o di fiscali, equivalente

lente alla compra, che fi farà, e che fia passata in jus luendi.

Ma quando poi per cagione del passagio in jus luendi ci corresse del tempo straordinario, in modo che il danaro avesse a stare troppo in ozio, in tal caso la prudenza de Signori Governatori, che allora saramo, regolerà l'assare secondo il dettame della propria coscienza, e in quella maniera appunto, che sarabbero in caso di compra della propria laro casa, giacche talmente è mutato lo stato delle cose, che non può darsi certa, e perpetua regola su quesso.

E ciò si e stabilito in vigore della facoltà conceduta a Signori Governatori, dal medesimo Marchese Manso nel Copitolo xxv., cioè, di poter sare conclusioni, e determinazioni circa quelle cose da esso non stabilite, o per dimenticanza, o per elezione, avendosi il caso sopra figurato per omesso

many of the control o

PARTIES OF THE PROPERTY AND THE PARTIES.

dal detto Fondatore.

### CAPITOLO XV.

Avendo parlato del primo carico de' Governatori, cioè del moltiplico, e modo di farlo, passa al secondo peso, cioè della distribuzione de' sussidj, e monacaggi, e comincia a determinare il tempo, modo, o quantità di essi.

Uando poi al secondo peso principale, che dovranno avere i Governatori in distribuire i fusidi, e monacaggi a' Cavalieri studenti, ed alle vergini nobili di questa Città, (it qual peso è non solamente il primo, che dovranno avere effi Governatori, ma farà eziandio il principale di tutto il Monte, per lo qual fine è stato da noi eretto) stabiliamo, che sin da questo presente anno s'incominci a dar il susidio di ducati cento venti per ciaschedun' anno ad un Cavalier giovanetto del numero di detti nobili Napolerani di Piazza, o fuor di Piazza colle condizioni, e nel modo, che ne seguenti capitoli dire. mo : ma quando farà arrivato il moltiplico dell' entrate del Monte alla fomma di ducati due mila l' anno, allora dichiaramo, che si distribuiscano due di detti fusfidi (nell' accennato modo da dirsi ) per ciascun anno, e quando poi sarà accresciuto tutto

il moltiplice alla fumma di cinquantamila ducati di capitale, da oggi per allora determiniamo, che ogni anno fi diffribuifca derto fuffidio di ducati cento venti per anno a sei Cavalieri Napoletani, colle stelle condizioni, e modo, che sotto fi scriveranno. Vogliamo ancora, che in detto tempo, che'l moltiplico farà arrivato a ducati cinquanta mila, de' frutti di essi ogni anno se ne paghi quanto bisognerà al monacaggio di una vergine, simile mente nobile Napoletana, colle condizioni fimilmente, e modo, che ne feguenti capitoli s'intenderà . Ma quando il cumulo, e moltiplico foffe coll' ajuto di Notiro Signore arrivato all' ultimo segno di ducati cento mila, e che com'è detto di topra, l'entrate di effo fi avranno a diffribuire tutto in ajuto de' Cavalieti tludenti, e vergini nobili monacande di quella Città, rimettiamo all' arbitrio de' Governatori di aggiungnere, e dispensare maggior numero di sustidi per gli studenti, o pur di monacaggi per le vergini, conforme la condizione de tempi portera, e lo Spirito Santo loro detterà, purchè ad ogni monacaggio, che si aggiungerà, si aggiungano sei altri sussidj, e non meno, avendo rispetto al molto numero di giovanetti tiudenti . Perciò rimettiamo all'arbitrio de' Governatori di aggiungere solamente i susfidj fenza i monacaggi, ma non già monacaggio fenza tustidio. Ricordando però le due sopraddette condizioni, cioè, che mai fi cessi di dispenfar per ogni anne, almeno fei fuffidj di studenti, ed un monacaggio di vergini, e che le dette entrate

non fi poffano fpendere in altra opera, quantunque pia, falvo che in detti fuffidi, e monacaggi.

## Nota fopra questo Capitolo xv.

I nota dunque su questa regola, che dall' anno 1608. si cominciò l'opera de' sussidi, e su di uno per anno nella somma di ducati cento venti.

Dall'anno poi 1647. si cominciarono a fare sei sussidi di Cavalieri giovani, e qualche monacaggio, come si ha da una istanza presentata da' Signori Governatori nel detto processo di Collaterale sol. 47. a s. E si continuarono a pagare li ducati 120. per ciascheduno Alumo.

Indi dall'anno 1661, per convencione avuta co PP. Gesuiti, si ridussero i detti ducati 120. a ducati cento per eiascheduno, come dalla conclusione de 5. Novembre di detto anno, presentata in detto processo del Collaterale sol. 147. E si conti-

nuò per tutto l' anno 1725.

Da questo anno poi su minorato il pagamento ulla somma di ducati 84, per ciascuno alunno, attento che li PP. Gesuiti rivevevano Convittori nel nostro Seminario a ducati sette il mese: onde munera dovere, che per gli nostri Alunni si susseptiva maggior prezzo. E questo su anche approvato con decreto di detto olim Collaterale a 20. Luglio 1725., come da detto processo soli 189, e così attulmente si pratica, benche il numero degli alumi da detto anno susse sulla accresciuto sino ad otto. Ri-

Rispetto a ciò , che dicessi in questa regola di non potersi spendere l'entrate del Monte in altro, che in sussidi, e monacaggi, si nota di più, di potersi spendere per Ministri necessari in servizio, ed accrescimento del Monte, come si dice nel sine del Capitolo XIII.

### CAPITOLO XVI.

Ordina, che giunto il moltiplico a ducati centomila, sia in arbitrio de Signori Governatori d'erigere luoghi particolari, così per lo Collegio, o Seminario de studenti, come per lo Monistero delle vergini, con alcune condizioni, che descrive.

Di più, che di detti luoghi siano capaci non solo gli alumi, e Monacate dal Monte, ma anche li Convittori, e vergini non povere, pur-

che paghino da Convittori.

A quando il detto moltiplico fosse giunto a centomila ducati, ovver oltre, e paresse a Governatori, che in quel tempo saranno, che foss espediente erigger luoghi particolari, o de D

non a possano spendere in altra opera, quantunque pia, salvo che in detti sussidi, e monacaggi.

## Nota sopra questo Capitolo xv.

SI nota dunque su questa regola, che dall'anno 1608, fi cominciò l'opera de sussidi , e su di uno per anno nella somma di ducati cento venti. In Dall'anno poi 1647, si cominciarono a fare sei sussidi di Cavalieri giovani, e qualche monacaggio, come si ha da una istanza presentata da Signori Governatori nel detto processo di Collatorale sol. 47 at. E si continuarono a pagare li deceti 120. per ciaschedano Alumo.

Indi dall'anno 1664, per convenzione avuta co PP. Gesuiti, si ridustro i detti ducati 120. a ducati cento per eiascheduno, come dalla conclusione de' 5. Novembre di detto anno, presentata in detto processo del Collaterale sol. 147. E si conti-

nuò per tutto l' anno 1725.

Rispetto a ciò, che dicesi in questa regola di non potersi spendere l'entrate del Monte in altro, che in sussidi, e monacaggi, si nota di più di potersi spendere per Ministri necessari in servizio, ed corresimento del Monte, come si dice nel sine del Capitolo XIII.

### CAPITOLO XVI

Ordina, che giunto il moltiplico a ducati centomila, sia in arbitrio de Signori Governatori d'erigere luoghi particolari, così per lo Collegio, o Seminario de studenti, come per lo Monistero delle vergini, con alcune condizioni, che descrive.

Di più, che di detti luoghi siano capaci non solo gli alumi, e Monacate dal Monte, ma anche li Convittori, e vergini non povere, pur-

chê paghino da Convittori.

A quando il detto moltiplico fosse giunto a centomila ducati, ovver oltre, e paresse al Governatori, che in quel tempo faranno, che sosse espediente erigger luoghi particolari, o di D Col-

50 Collegi, e Seminari perbli Studenti, o di Monafleri per le vergini; in tal caso rimettiamo in arbitrio de' Governatori di erigger detti luoghi colle seguenti tre condizioni , e non altrimente .. Prima, che ciò non fi possa mai fare, se non a tempo, che il Monte avrà almeno cento mila ducati di effetti vivi. Seconda, che per detta erezione non fi possano mai spendere, nè assegnar capitali, ma solo parte dell'entrate per la fabbrica di essi luoghi pii, ma non per mantenimento loro : Terza, the non le gli possa assegnare entrata alcuna, ma iolamente convertire i futilidi in ajuto de' Collegi, o Seminari, e i monacaggi in ajuto de Monatteri, cottringendo i Cavalieri ftudenti, e le vergini monacande ad entrare ne Callegi, e Monafteri, che dal Monte saranno cretti. Non proibiamo però a Governatori, che pro tempore faranno, di poter sovvenire li detti Collegi, o Monasteri di quella quantità, che loro parerà; ma vietamo espressamente, che quello / sia per modo di affignazione di entrata, ne perpetua, ne ad tempus, ma folamente per modo di lovvenzione ogni volta pro una vice tantum, conforme il bisogno di detti luoghi, e lo stato del Monte comportarà. Aggiungendo, che in calo, che i Collegi, da eriggersi per gli studenti, tossero capaci di più giovanetti, che in quel tempo si ritrovassero nelle Piazze nobili o nelle famiglie nobili fuor di Piazza, che volessero, entrarvi, in tal cafo non escludiamo, gli altri nobili, ancorchè non bifognofi di fusiidi , purche paghino da' Convittori , e non

non fiano per altra qualità incapaci di detti duoghi, del che ci rimettiamo a' voti de Governatori nel modo più volte, in questi capitoli, descritto doversi tenere, così nel fare delle note y come nel votare per ballotte segrete ; il che non diciamo ne Monasteri delle vergini a si perche in essi de necessaria maggior unione, e conformità ; sì ancora, perciocchè itimiamo effere molto più espediente, e forsi necessario, erigger più tosto Seminario per li giovani, che Monasteri per le vergini, perciocche in questa Città vi sono più , che molti Monasteri . ed all' incontro pochissimi Collegi. Ma fe detti Collegi, o Monasteri, si potessero eriggere con danari , o legati, che da noi, o da altri per tiò foilero affegnatt, concediamo, che di effi Collegi, o Monasteri, possa il Monte, ed i Governatori di lui , aver cura , e protezione , e costringere i giovani studenti, e le vergini monacande ad entrar in effi; ma vetamo, che in ciò non si possa spender il danaro della prefente donazione, d il cumulo, o entrate di quella ; fin la tanto i che non arriva alla detta fomma di cento mila ducati.

## Nota sopra questo Capitolo xv1.

SI nota, come tutto questo Capitolo è stato innovato dallo stesso Fondatore, mentre per ciò, che riguarda l'erezione del Collegio, o sia Seminario, ju dal medesimo stabilito in più luoghi, come nella strada de Girolamini, e in quella di Sanseverino, o fia 9. Marcellino, in due Palazzi comprati da lui in detti luoghi a tal' effetto : ma poi, per l'impedimento dato dalli PP. Gerolamini e PP. di Montevergine , non posette aprirsi nè nell' uno. nè nell'altro Juogo; onde convenne dopo a Signori Governatori , di prima affittar la Caja del Principe di Scanno, e fituarvi il Seminario, e poi compratla , come dall' istromento per mano di Notar Giovan-Carlo Piscopo de' 4 Febbrajo 1654 , per ducati quindici mila, li quali furon pagazi a' Creditori anteriori di detto Principe . Ed oltre a detta fomma di ducati quindici mila , spesi di prima compra , furono anche da' Signori Governatori di quel tempo pagati al Callegio de' Nobili del noftro Seminario altri ducati cinquemila per accomodore detto Pilaz-20 . ridotto in Seminario , come dalla conclusione de' 23. Giugno 1661., ed istromento de' 5. Novembre 1664. per mano di Notar, Pietro Capaffo di Napoli . 

E rispetto al Monistero per le monacande, il detto Marches Fondatore sece nel juo Codicillo un legato di ducati diece mila a benesicio del Monistero del Divino Amore; con che si avessero potuto ponere in esse tutte quelle monacande, alle quali si sosse dato il sussenza del monacande, alle quali gnori Governatori dopo qualche litigio, su eseguito detto legato, con esser pagati li ducati dieci mila al detto Monastero del Divino Amore, il quale si obbligato di ricevere tutte le Monacande con sussenza del nostro Monastero, come nell'Altare maggiore si con esta della d

della Chiefa , le Arme del detto Monte , lo che già fla adempiuto, come dell' iffromento flipolato per mano di Notar Andrea Dammani di Napoli.

Si nota di più , come rispetto allo scrutinio da farsi da Signuri Governatori intorno alla receg-zione de Convittori come nel suddetto Capitolo si contiene, vi fu nell'anno 1669. lunga lite in Collaterale; poiche i PP. Gesuiti pretendevano di poter ricevere tutti que Convittori, che volevano, senza alcuno scrutinio de' Governatori , su l'appoggio di varie convenzioni passate tra esti, e detto Marchese Fondatore, dopo la formazione de' pre-Senti Capitoli . Ma poi nel detto anno 1669: dal Collaterale fu fatto decreto , che fusse lecito a' detti PP. Gesuiti di ricevere que Convittori , che aveffero voluto, purche antecedentemente ne aveffero data la notizia a' Signori Governatori, e così ora fi pratica.

Lorent March Land Bert 1 3 and the state of the first terms. merie et le la let let a, bene some the asset of the

### CAPITOLO XVIL

Dichiarazione della mente del Marche-Je Fondatore intorno a nobili, così di Piazze, come fuori di esse, chiamati al godimento, e participazione del Monte.

Ssendo questo Monte esetto per conservazione di Cavalieri frudenti, e delle vergini monacande, nobili di quetta Gina ed avendo detto di fopra, che ciò intendiamo per gli. nobili così delle piazze, come anco fuori delle piazze, e dovendo anco l'ittesso replicarsi più sotto, ove si trattarà del modo della diffribuzione, ci par necellario esplicar in questo luogo quelli, che intendiamo per nobili delle piazze, e fuori . Però quanto alle piazze, dichiaramo, che i nobili delle piazze sono quelli, che godono ne' cinque Seggi di questa Città, cioè di Capuana, di Montagna, di Nido, di Porto, e Portanova. Quanto poi a' nobili, fuor di piazza, napoletani, intendiamo per napoletane quelle famiglie, che avranno viiluto, ed abitato in Napoli per lo spazio almeno di cento anni addietro. Per fuor di piazza, intendiamo le Famiglie, le quali non avranno goduto non solamente ne predetti Seggi, ma nemmeno nella

nella piazza popolare, e che non si ritroveranno in alcun modo intromessi, o ingeriti ne governi. e esercizi del popolo, almeno per lo spazio di cento anni continuati . Per nebili , intendiamo quelle famiglie, che avendo villuto, ed apparentato nobilmente, abbian, oltra ciò, avuto alcuna nobil dignità, come sono titoli, sette uffici del Regno, piazza del Configlio Collaterale, supremi gradi nella milizia, o almeno Signoria de' vassalli oltre cento anni . Ma perciocchè il numero di queste famiglie napoletane nobili fuor di piazza è grande; ed incerto, e fopra tutto esposto al giudizio, alle passioni, ed agl'interesti di molti, potrà facilmente avvenire . che queste regole . e dichiarazioni, che ora abbiamo dette, non fiano baftanti a ridurre fotto alcuna certa mifura o o limitazione quelto gran campo indeterminato, o almeno non potranno regolare, o limitare il defiderio, e, lo sforzo di molti, che proccuraranno esservi intromessi, dal che potriano facilmente feguire molti inconvenienti : prima, che i suffidi, e monacaggi da farfi, fossero ottenuti da persone, che non avessero per fine di riceverli per servizio di Dio, e giovamento delle anime loro, ma d'introdursi per questo mezzo a' vani onori, ed apparenze mondane : appresso, che dandosi a questi, o altri tali predetti, i fuffidi, e monacaggi, se ne veneriano a privare quelle persone, per le quali è questo Monte eretto, ed in conseguenza di abusarfi il servizio, e gloria di Dio: ultimamente . che mentre alcuni proccurassero per distorte vie

vie la participazione del Monte, ed altri con buono zelo non volessero ammettervegli, nè seguirebbe una quasi continua perturbazione, gara, ed inquiete, colle quali non può stare Iddio autore, ed amatore della pace; per la qual cosa abbiamo concluío col parere, e configlio di molte persone prudenti, desiderose del bene pubblico, e zelanti dell'onor di Dio, che ad evitare questi, e molti altri inconvenienti , fia necessario dare una più firetta, e più certa regola, per manifestare in ciò la nostra intenzione. Ma perciocche per far quelto 3 bisogno di lunga, e matura confiderazione; e non vogliamo all'incontro, che fra questo mentre si ritardi la fondazione di questo Monte: pertanto ci riferbiamo di determinare, scrivere, e pubblicare un'altra più certa, e particolare regola, e dichiarazione, per la quale ciascuno posfa manifestamente sapere quali famiglie, nobili napoletane fuor di Piazza, intendiamo, che debbano effer del Monte, e partecipi del Governo, e de' frutti di esto, e quali no. Le quali regole, e dichiarazioni da farsi per noi, si debbano osservare inviolabilmente in ogni futuro tempo , così come da noi faranno scritte, e come se follero in questo luogo inserite; non offante, che siano da noi in altro luogo, ed in altro tempo, ed in altro libro fcritte, o in vita, o in morte, o per testamento, o per altra pubblica, o privata scrittura, ipurche sia fatta per pubblico Notajo, ovvero firmata di nostra mano : perciocchè col peso dell' offervanza delle predette regole , e dichiarazioni da

## Nota sopra questo Capitolo xv11.

CI nota su questa regola, che in esecuzione di detta referva il detto Marchese Fondatore sece nel detto anno 1608. per mano di Notar Antello Capasso di Napoli dichiarazione, da lui sottoscritta foglio per foglio, delle quaranta famiglie nobili fuor di piazza, che doveano godere nel Monte, e chiusa la consegnò al P. Girolamo Marchese, allora Provinciale de PP. Gefuiti, ter doverla dopo la morte di esso Marchese Manso dare a Signori Governatori del Monte, come già fu fatto, ed ora trovasi inclusa nel primo volume di scritture diverse del Monte a fal. 1. ad 35... Ed plere a ciò, confiderando, il detto Marchele Fondatore, il caso dell'estinzione di qualche famiglia delle 40 da lui nominate, diede nella medefima dichiarazione la legge , che da' Signori Governatori: dovea offervarte nella surrogazione di altre famiglie in luogo dell'estinte, o dell'entrate a Piazza, acciocche sempre fusse stato esistente il numero di dette 40. famiglie nobili fuor di Piazza, come da detta dichiarazione potrà vedersi in ogni caso, che sara necessario di farfi detta furrogazione, che dal tempo della fondazione del Monte non era stata fatta, e sono le seguenti v3. La Signeri el Fillace, les ., el

#### 58 AERBI, to vero AYERBE DI ARAGONA

De Conti di Simari, e Marchesi della Grottaria = . Paffati a Porto.

#### **AFFLITTI**

De' Conti di Trivento, e Duchi di Castel di San. gro = Paffati a Porto .

#### AOUINI.

Signori della Grotta, Rocca Basciarana, Marchese di Quarate, e Principe di Castiglione = Spenta

### BELPRATI

De' Conti d' Anversa = Spenta.

#### BERNAUDI.

De' Signori della Camarda, e di Montaguto = Spenta . BORGIA

De' PP. Callisto III. ed Alesandro VI. e de' Principi di Squillace, e Duca di Gandia = Spenta.

#### BRANCIA

De' Signori di Licinoso, Tortora, e Piescopaga-Do = Spenta. CA-

#### TTEAPER!

Di Giulio Cefare grande Ammiraglio , Principe di Conca , er Conte di Palena , Figliolo del grande Ammiraglio Matteo = Spenta.

#### GARACCIOLI

De' Marchesi di Misuraca, e Baroni di Pandarano = Passati a Capuana.

#### DELLE CASTELLA ! : ... O'.

De' Signori di Cornito, e delli Sarcuni = Spenta.

#### 

De' Signori di Castrocucco, ed Albidona = Spenta.

#### CONCUBLETTI

De' Marchefi d' Arena = Spenta.

De' Marchefi d' Arena = Spenta.

DIGUIDORI ZA 19

## ILOGA di Sorrento, e Marchefi ... Santa "Anna

De' Conti di Trivento = Paffata a Capuana.

#### MEDITARIONE A

De' Signeri di Lapio, e Conti d'Avellino E Puf-

#### GAMBACORTI

De' Signori di Pila ; e Val di Bagno, 'de' Marchefi di Celenza, e Duchi di Limatola = Speuta.

## GARGANI

De' Signori di Casal di Prencipe = Spenta.

## GATTINARI CONTRACTOR

De' Conti di Caltro B ASpento : 1

#### . . . . ICLAMIRD Saccuni a Spenta.

dà.

.MID

De' Principi di Salerno, Duchi al' Evoli, e Marchefi di Diano = Spenta.

## AVA1

De' Principi di Ascoli = Spenta.

## MASTROGIUDICI

De' Duchi di Sorrento, e Marchefi di Santo Man-

#### MEDICI DI P. LEONE X.

De' Signotio d' Ottajano = Paffati a Capuana :

MEN-

#### MENDOZZA

ITROM ILLED

De' Marchest di Corigliano = Spenta:

mind a Standard In

Del Grande Ammiraglio Signori di Scilla = Spenta.

Lincolo = olio A ib impolio Gi

PELLA NOJA:

1 JINUS

De' Principi di Solmona, e Duchi di Bojano = Spenta.

ORSINE

Del Gran Contestabile, e Signori di Tagliacozanao poponi di Biontemalo, di incompia di la incompia di la compia di la co

## PALAGANE

DE ROSSI

De' Conti di Cajazzo = Spento:

RUFFI

Del Matcheli di Consona; Principi di Scilla, Gonati di Sinopoli, e Nicotera y, e Duchi della: Bagnara = Puffati a Capuna .

TWOM 10.377

#### SCAGLIONI

The forcing at Chighiano es Specta.

Del Siniscalco di Ladislao, e Signori di Gricignano = Spentat.VAN in

Led Grande Ammiracine Signar di Scilla Rounda De Cord di Ajello e ollej Di Branda De La NOI A

#### SUARDI

#### TOCCHI

De' Signori di Montemalo, Buenalbergo ; Goriano, Chianchetella, e Rofeigno : Paffati a Capuana.

TORALDI

Del Capitano a Guerra di Napoli , Signori di S. Vito attroque ten onangilo Pi in indicama Manague ten orangilo Pi in indicama di Capitano di Capitano

#### TORELLI

De' Signori di Rignano = Spenta.

\*Innol' = Creist in 10.00 '01

E fin qui le Spente, o passate in Piazze.

MAR-

Sieguono anche ciaque altre Famelie chiavege dal Fondatore, e che per la Dio grazia, efitono in quest anno 1793, e jono va.

#### -MARCHESE ....

De Conti di Molifia Signoti di Galca bengacio; e Marchefi di Cammarota ne sua o tiqueb & ino any assistante de Santa de

in Iriberio collada Alexandro de conserva esta seconazione del superiore del superiore del seconazione del superiore del seconazione del secon

T De' Duchi di Acerenzany Marchefi Galateneui, è morram Caracelliere del Regno puorza la cafa del e Duchi di Toorco. La cafa del e polica del Acongle Caraba da segli caraba del e polica del caraba del e polica del caraba del e polica del caraba del cara

## pites come pure parties of the stante we of

10. 0 D. 51 1.c.

De' Conti di Macchia . q ollo savo olat omos alla

Care e medial pure

d. ano. jei segione de ben sathers, neovenutt a des blaccheje RundalAUTaha grandam v. . . s.s.

De Marcheft di Lavello que de l'Signori delu Tufo, i prima che de Mirabote que de l'Signori delu Tufo, i prima che de Mirabote que che crea a festite la cassa del Marchef di Mattio, chi de creative de la cassa del Marchef di Mattio, chi que con providente del con control de la constanta de la constanta de la constanta del constanta del

# Notamento per la Famiglia de

CI nota di più, come, oltre le sudette 40. fa-I miglie nobili fuori piazza, vi è anco quella deb Signer D. Ignazion de Angelis Marchese di S. Agapito , una con tutti di fuot discendenti ex corpore, & recta linea, per effere stato fin dal di 16. Febbrajo 1711. ammeffo al godimento, e partecipazione nel nostro Monte dalli Signori Governatori di quel Cteripo , li quali furopo li Signori D. Antonio Miroballo D. Nicola Capece Pifcicelli , D. Francesco Brancaccib . B. Rublo Antonio Marchese, e D. Giuseppe de Gennaro, appoggiati al parere di due Teologi, è due Avvocati, di detti Signorii Governatori destinati peri esaminare la pretenzione di detto Signor Marchese, ed anco alla ben conosciuta nobiltà di detto Signor Marchese di S.Agapito: come pure per reffere congiunto al Marchese di Villa , Fondatore del nostro Monte ; tanto vero, che come tale avea delle pretenzioni contra del medesimo, per cagione de' beni antichi, pervenuti a detto Marchese Fondatore dalla quondam Vittoria Pugliese sua moglie, ed a questa da' beni del fedecommeffo ; cordinato dal quona. Pablo de Afti L da cui par linea femminile discendea non solo detta Vittoria Pugliese, and anche detto Signer Marshe. se de Angelis , il quale con pubblico stromento stipu. lato nel dì 16. Febbrajo 1712. per mano del qu. Notar Andrea Damiani retrocedette, e rilasciò dette *fuc* -00

fue pretenzioni al medesimo Monte per riguardo di detta ammissione, fatta a suo beneficio da detti Signori Governatori, come il tutto si vede dichiarato, ed espresso nella Conclusione di detto di 16. Febbraso 1712, registrata nel libro delle Conclusioni di detto Monte.

Ssendosi considerato nel 1747. da Signori Governatori di quel tempo, che delle quaranta famigle suori Piazza, prescelte dal Fondatore al godimento; e partecipazione del Monte, ne mancavano non meno di trentuna; e che all'incontro il Fondatore medessimo aveva ordinato di dover essere sempre essistente il numero di quaranta: si applicarono con tutto l'impegno, e zelo per porre in esecuzione la di lui volonta, non ostante che avessero saputo d'intraprendere una cosa difficilissima, altre volte tentata, ma non mai eseguita.

Quindi in detto anno 1747, si congregarono più, e più volte per tal'essetto, e per due siate, anche coll'intervento de' Cavalieri fuori Piazza, che allora si trovavano in Città, e nel di 7 Dicembre di detto anno, su conchiuso di doversi procedere alla surrogazione delle samiglie mancanti, se non in tutto il numero, alimeno in parte, per lo giorno 30, di detto mese di Dicembre.

Nientedimanco in tal giorno nou potè devenissi alla riferita surrogazione, contutrochè sosse seguita l'Adunanza de' Cavalieri Governatori, e Montisti; poichè di questi ultimi, non v'intervennero che soli quattro, quandochè dovevano essere almeno nel numero di sei, per comporte le due terze parti delli nove Montisti, che allora godevano, giusta l'istruzzione, e legge dell'istesso Dottavio Marchese de' Marchesi di Cammarota di risolvere la chiamata de' Governatori, e Montisti, quando sosse da sistitura de Governatori, e Montisti, quando sosse da sistitura de Federici Avvocato del Monte, a sine di osservare le scritture de' requisiti delle famiglie, date in nota a detti Cavalieri Montisti da' Governatori, oltre le quali non avesse potto trattarsi in quelta prima surrozzaione.

Successivamente riconosciute le scritture, e mitasi già l'affemblea de Governatori, e Montisii in numero opportuno, su loro fatta la relazione dal detto Avvocato Federici, de' requisiti delle famiglie date in notat e mel di 18. Agosto 2748. rimafero surrogate ile infrascritte, e come dall'atto, che ne su s'atto, ossortoscritto da detti Governatori, e Montisii, che v'intervennero, e dal magnifico Segretario di detto Monte.

E seguendo l'istesso ordine tenuto dal Fondatore, si descrivono benanche per ordine d'Alfabeto, co sono le seguenti.

BLANCH

De' Marchest del Pizzon

2 D. Michele, figliuolo del qu. D. Francesco, Marchese del Pizzone, e Campolattaro. ID. Gio: Tommaso Canonico Dell' ) figliuoli di det-Arcivescovato di Napoli. ) to Marchese D. J.D. Raimondo, Cavaliere Gerofo- ) Michele, e di D. limitano, e Brigadiere dell'Eser-) Antonia Lagni cito di S. M., che D. G. ) fua moglie T Marchese D. Gio: France- ) figliuolo di detto primogenito D. Franceico. · fco . F Cavaliere Gerofelimitano ) e di D. Catarina Rignatelli de' Marchefi D. Michele. di Casalnuovo . ) figlio delli Marchele D. Gio: Fran-

D. Gennaro. ) cesco, e D. Maria Dedotta Caracciolo de' Principi di Marano.

### BORGIA

J.D. Giuseppe, Regio Con- ) figliuoli del qu. Duca figliere. D. Domenico, Reg-子 Monfignor D.Nicold, Vegente dell' ofim Coll. scovo della Cava. Conf., coll'onore di + S. Saverio . Canonico del-Configliere di Stato la Cattedrale Metropodi S. M., che Dio litana di Napoli. feliciti, Re delle due 干D. Roderico, Duca di Sicilie . Vallemezzana. Eэ D.

#### CATANEO

# De' Marchesi di Montescaglioso.

D. Antonio, Marchefe ) figliuolo del Marchefe di Montescaglioso. ) D Camillo.

D. Camillo ) figliuolo del Marchese D. Antonio, e di D. Rosa Pignone del Aveivi di Marc. ) Carretto .

# COMO

# De' Duchi di Casalenuovo:

D. Angelo Maria, Duca ) figliuolo del Duca D. di Casalenuovo. ) Girolamo.

D. Afcanio Maria ) figliuolo del Duca D. An-

LAN-

# -D. E. uncefco Maria Oldao MACI) O b Por Per Principi di Lauro oranget) O L'D.Orazio Lancallotti Ginetti Prin- ,) figliublo del cipe Romano (e Principe di Castel ) qui Principe -'Ginetti , di Lauro?, de Marganol, c p D Ottavio fuoi Catali, Gentiluomo di Came- ) Maria ra di S. M., che Dio guardi a jane IV . Cl . F D. Scipione " () figlinoli di detto D. Ottavio, () della qu. D. Angelica Lante ) della Rovere .

D. Sebulliano Il detto D. Ottaviore i prilato a feconde nozze. - colla Principessa D. Gineura Tarucci, ma non ne ha aunto per anche figliuoli. -D. MILOD

# Wish of the same MARULLI

4 D. Filippo

nert De' Duchi di S. Cefaleo , e di Afcoli moo e del Maresciallo D. Francesco.

te del "livitio di Veneda. # D. Fabrizio, Duca di S. Cesareo. ) figliuoli del qu. D. Fr.D. Ettore, Balivo, (Mihilfroi) Erancefconm Maril della Sacra Religione Gero- ) chefe di Oampofolimitana presso la Maesta ) marino, e Duca del Re delle due Sicilie. ) di S. Cefareo che Prencipe D. Filippo (Cavalie- ) fu figlio del qu. re Gerosolimitano, slater () D.Giuseppe, Duca +P. D. Niccold, Teatino. in di Frisa. D.

Def Makcheli di Cottenia; Principi di Scilla, Gonti di Sinopoli, e Nicotera y.e Duchi della Bagnara = Paffati a Capuana. ITVOM 11372

## SCAGLIONI

DAN Treeled di Chigliano es Arenta.

Del Siniscalco di Ladislao, e Signori di Gricignano = Spentæ, VAN 1α

Eci Crande Ammiragho Signari di Scilla di Poenta.

De Conti di Ajello = Oleja di ino De Lea Avoi A

#### SUARDI

De' Principi di Solmona, e Ouchi di Bojano de De'Signori di Bergamo = Spenta. . \$27545.

#### TOCCHI

Del Gran Contessabile, e Signori di Tagliacoz-Del Signori di Montemalo, Busanthesia per Gorfano, Chianchetella, e Roscigno = Paffati a Capuana. TALCALIA TORALDI

# TORELLI

De' Signori di Riginano = Spenta.

Thoof = Cress of the O'o'd

E fin qui le Spente, o passate in Piazze.

MAR-

Sieguono anche cinque altre Pamiglie chiavette dal Fondatore, e che per la Dio grazia, efifono in quest anno 1935, e jono v3.

#### MARCHESI

De Conti di Molifi, Signori di Galca bengacio; e Matchefi di Cammarata :

di 16. Lichah en IIIAKARIM gelinen, op 21tempasione net nife a Mocté dalle diggori. Gover-

De Signorio di Milianelli J. e della Tiana L. inotan D. Antomo Mireballo . D. Nincia Coproc Processes .

D. Franceico Brance villantetto Antoni - Varella

De Ducht di Accrenza y Marchefi Galafened, & Gran Cancellière del Regno, ora la cafa de Ducht di Tocco.

of exact, for more REGINA, and come the control of the control of

I did to got in . It great, it graders a night

De' Conti di Macchia . , oli il suno oli il suro oli

o de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del

De' Marcheft di Lavello, le de Signori del Tufo, prima che de Mirabois, che corà n'estite la casa del Marchefe di Matino.

Moran actica Day, airney cultre, evilal richite

# Notamento der la Famiglia de

CI nota di più, come, oltre le sudette 40. fa-D miglie nobili fuori piazza, vi è anco quella debi Signor. D. Ignazio i de Angelis I/Marchese di S. Agapito, una con stutti di fuot discendenti ex corpore, & recta linea, per effere stato fin dal di 16. Febbrajo 1711. ammeffo al godimento, e partecipazione nel nostro Monte dalli Signori Governatori di quel Ttempo , li quali furono li Signori D. Antonio Miroballo , D. Nicola Capece Piscicelli , D. Francesco Brancaccio La Bi-Rublo Antonio Marchese, e D. Giuseppe de Gennaro, appoggiati al parere di due Teologi, è due Avvocative da detti Signori Governatori destinati per esaminare la pretenzione di detto Signor Marchese, ed anco alla ben conosciuta nobiltà di detto Signor Marchese di S.Agapito: come pure per effece congiunto al Marchese di Villa, Fondatore del nostro Monte; tanto vero, che come tale avea delle pretenzione contra del medesimo, per cagione de' beni antichi, pervenuti a detto Marchese Fondatore dalla quondam Vittoria Pugliese sua moglie, ed a questa da beni del fedecommeffo cordinato dal quond Ballo de Afti L da cui par linea femminile discendea non solo detta Vittoria Pugliese , and duche detto Signer Marshe. se de Angelis , il quale con pubblico stromento stipu. lato nel di 16. Febbrajo 1712. per mano del qu. Notar Andrea Damiani retrocedette, e rilafciò dette fuc. -C 12

fue pretenzioni al medefimo Monte per riguardo di detta ammissione, fatta a suo beneficio da detti Signori Governatori, come il tutto si vede dichiarato, ed espresso nalla Conclusione di detto di 16. Febbraso 1712, registrata nel libro delle Conclussioni di detto Monte.

Ssendosi considerato nel 1747. da Signori Governatori di quel tempo, che delle quaranta famigle suori Piazza, prescelte dal Fondatore al godimento, e partecipazione del Monte, ne mancavano non meno di trentuna; e che all'incontro il Fondatore medessimo aveva ordinato di dover essere sempre essistente il numero di quaranta: si applicarono con tutto l'impegno, e zelo per porre in esecuzione la di lui volonta, non ostante che avessero saputo d'intraprendere una cosa difficilissima, altre volte tentata, ma non mai eseguita.

Quindi in detto anno 1747, si congregarono più, e più volte per tal'effetto, e per due siate, anche coll'intervento de' Cavalieri fuori Piazza, che allora si trovavano in Città, e nel di 7 Dicembre di detto anno, su conchiuso di doversi procedere alla surrogazione delle famiglie mancanti, se non in tutto il numero, almeno in parte, per lo giorno 30, di detto mese di Dicembre.

Nientedimanco in tal giorno non potè devenifi alla riferita furrogazione, contuttochè fosse seguita l'Adunanza de Cavalieti Governatori, e Montisti, poichè di questi ultimi, non v'inter-

ven

vennero che soli quattro, quandochè dovevano essere almeno nel numero di sei, per comporte le due terze parti delli nove Montisti, che allora godevano, giusa l'istruzzione, e legge dell'istesso Fondatore. Fu commesso ben vero al Signor D. Ottavio Marchese de' Marchesi di Cammarota di risolvere la chiamata de' Governatori, e Montisti, quando sosse sulle suste sulle sulle

Successivamente riconosciute le scritture, e unitasi già l'affemblea de Governatori, e Montifiti in numero opportuno, su loro satta la relazione dal detto Avvocato Federici, de requisiti delle samiglie date in nota; e mel di 18. Agosto 1748. rimasero surrogate ile infrascritte, come dall'attoi, che nie su satto, osfortoscritto da detti Governatori, e Montisii, che v'intervennero, e dal magnisico Segretario di detto Monte.

E feguendo l'istesso ordine tenuto dal Fondatore, fi descrivono benanche per ordine d'Alfabeto, e fono le seguenti.

BLANCH

De' Marchest del Pizzone, e

T. D. Michele, figliuolo del qu. D. Francesco. Marchese del Pizzone, e Campolattaro. ID. Gio: Tommaso Canonico Dell') figliuoli di det-Arcivescovato di Napoli. ) to Marchese D. J.D. Raimondo, Cavaliere Gerofo- ) Michele, e di D. limitano, e Brigadiere dell'Eser- ) Antonia Lagni cito di S. M., che D. G. ) fua moglie, T Marchese D. Gio: France- ) figliuolo di detto primogenito D. Franceico. fco . F Cavaliere Gerofelimitano ) e di D. Catarina Ri-) gnatelli de' Marchefi D. Michele . di Casalnuovo . ) figlio delli Marchese D. Gio: Fran-D. Gennaro. ) cesco, e D. Maria Dedotta Caracciolo de' Principi di Marano. BORG1A 子D. Giuseppe, Regio Con-) figliuoli del qu. Duca · figliere . D. Domenico, Reg-子 Monfignor D.Nicolò, Vegente dell' ofim Coll. scovo della Cava. Conf., coll'onore di + S. Saverio, Canonico del-Configliere di Stato la Cattedrale Metropodi S. M., che Dio litana di Napoli. feliciti, Re delle due FD. Roderico, Duca di Sicilie . Vallemezzana.

E 2

D.

FD. Nicolò Maria ) figliuoli di detto Duca D.
D. Domenico Maria ) Roderico, e della Duchef.
D. Francesco Maria ) fa D. Giovanna Antonia ) della Porta.

## CATANEO

De' Marchesi di Montescaglioso.

D. Antonio, Marchefe ) figliuolo del Marchefe di Montescaglioso. ) D Camillo.

) figliuolo del Marchese D. Anto-D. Camillo ) nio, e di D. Rosa Pignone del Aveiv di Mare) Carretto.

# COMO

De' Duchi di Casalenuovo:

D. Angelo Maria, Duca ) figliuolo del Duca D. di Casalenuovo.

D. Afcanio Maria ) figliuolo del Duca D. An-

LAN-

| °60                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -D. Francesco MITTEQAMED)                                                                                           |
| G b Per Per Principi di Lauro orinnetti G                                                                           |
|                                                                                                                     |
| P.D.Orazio Lancalletti Ginerei, Prin .) figliublo del                                                               |
| cipe Romano (e Principe di Castel ) qui Principe                                                                    |
| "Ginetti, di Lauro, de Maitano, a pio Ottavio                                                                       |
| fuoi Catali Gentiluomo di Came- ji Maria                                                                            |
| ra di S. M., che Dio guardi a , hann iv . C -                                                                       |
| Pena.                                                                                                               |
| ,                                                                                                                   |
| J. Ottavio Maria ) figliuolo del Principe D.Orazio.                                                                 |
| The Artyline, traces of sicon. ) all their cales                                                                    |
| # D. Scipione () della qu. D. Angelica Lante  D. Filippo () della qu. D. Angelica Lante  D. Filippo () della Rovere |
| D. Filippo () della qu. D. Angelica Lante                                                                           |
| Lardinale ) della Rovere.                                                                                           |
| Cavernale ) della Rovere .                                                                                          |
| Il detto D. Ottavice el pullato a leconde nouze.                                                                    |
| - colla Principessa D. Gineura Tarucci, ma non                                                                      |
| ne ha aunto per anche figliuoli. ciolid de-                                                                         |
| •                                                                                                                   |
| titab citation of the MARULLI                                                                                       |
| Cont De' Duchi di S. Gefateo , e di Afceli moo                                                                      |
| e del Maresciallo D. Francesco.                                                                                     |
| te del Flitte di Vegeta.                                                                                            |
| J. D. Fabrizio, Duca di S. Cesareo. ) figliuoli del qu. D.                                                          |
|                                                                                                                     |
| Fr.D.Ettore, Balivo, (Mihiltroi) Esaccicon Maril                                                                    |
| della Sacra Religione Gero- ) chefe di Campo-                                                                       |
| folimitana presso la Maesta ) marino, e Duca                                                                        |
| del Re delle due Sicilie ) di S. Cesareo, che                                                                       |
| Prencipe D. Filippo (Cavalie- ) fu figlio del qu.                                                                   |
| re Gerosolimitano, clases () D.Giuseppe, Duca                                                                       |
| +P. D. Niccolò, Teatino. in di Frisa.                                                                               |
| E - D                                                                                                               |

| +D. Francesco Maria Marchese )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di Ascigliano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PD. Oliviero, Professo in S. Se- ) Fabrizio, e di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| verino. (1260) hour ) D. Girolama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LD. Astorio Professo ne', SS. ) Caracciolo del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Appostali general in a martin) la Giojosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FD. Vincenzo, nel Collegio di )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. Trojano, Duca di Ascoli. ) figliuoli del qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. Trojano, Duca di Alcoli. ) figliuoli del qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fr. D. Vincenzo , Cavalière () Duca D. Seba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerosolimitano. ) stiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 D. Sebastiano ) figliuolo di detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fr. D. Fabrizio , Cavaliere ) D. Trojano; b di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerofolimitano. D. Eleonora San-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FD. Nicolò felice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ) Nipote del Maresciallo dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| + Conte D. Trojano Croce di Malta, e Gran Prio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Croce di Malta, e Gran Prio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gunp lab Bout Converse Convers |
| Il Commendatore di Malta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -o D. Giuseppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T D. Carlo , Sacerdote secolare ) fratelli di detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3- D. Ignazio, Cavaliere Gero- ) Conte D. Tro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| folimitano jano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 Conte D. Filippo, Generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dell'armi Imperiali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 4D. Giacomo onel ib il) figliuoli di detto Conte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Oracomo of the my rightion of detto Conte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| +D. Paolo C 10 5 .) D. Trojano pe di D. Md-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FD Francesco, Cavallere ) tofina Tasse, Contella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerofolimitano. nata della Torre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the state of t |
| MONFORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E. Carlo Med . Princips all Loyal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De Duchi di Laurito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 Demonstrationally Markets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Branciforie Duca di Laurito, e suoi di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Branciforie Duca di Laurito e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marchete di S. Giuliano, Principe ) figliuolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| di Sanza, e Principo di Villanova, ) del Duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conte di Guttier , y Mugnos nella ) D. Ferdi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Collatio manchia Constitue and Maria and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cassiglia vecchia, Gentiluomo di ) nando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Camera di S. M. Rendelle due Si-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cilie, che Dio guardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| State of the state |
| J. D. Simone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FD. Alberico ID Domenico e di D Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ED. Gio: Vincenzo Aval via Candida Piconne del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #D. Gio: Vincenzo A.) ria Candida Pignone del<br>#D Feddinando Uros Carretto de Principi di<br>zio. J Aleffandria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zio Cur de Alestante in the interior de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Padas and the standing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paffata nel libro d'oro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# SALUZZO

De' Duchi di Corigliano, e Prencipi di Lequile.

+ D. Giacomo, Duca di ) figliuolo del quond. Du-Corigliano, ) ca D. Agoitino, E 4 D.

| **D. Agofino   16 figinelli di detto Duca D. Giateppa Pl- +D. Agofino   16 moi, e di D. Giuteppa Pl- +D. Ferdinando   gnatelli , figiuola di D. Ferdi- +D. Alberto! [ ] nando, Principe di Strongoli passata alla Razza de Duchi di Monteleone .  di Nido ATRIOTICIA  D. Carlo Maria, Principe di Lequile  offinal di filipal di desta Principi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Gio: Filippo Maria pet D. Carlo, edi Di D. Oronzio Maria Con Circlema Pinelli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Gio: Filippo Maria, figliuoli di detto Princi- D. Gio: Filippo Maria, figliuoli di detto Princi- D. Orongo Maria (pp. D. Carlo, e. d. D D. Orongo Maria (Deut 1) pp. D. Carlo, e. d. D. Carlo, d. S. Carlo, e. d. S. Car    |
| #D. Nicolò   figuraldi.   Die- #D. Die- |
| P. Diego id abilità figliant di detto D. Nicolò I. D. Francesco ob A. Gidi D. Giovanna de Vera P. D. Giovanni de Aragona. P. Luigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SATRZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| je fraid de Confeliene, e Prencipi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -f. Giarcus, Buca di ) figlinole di quent Pu-<br>ca D. Agonno.<br>-AV B. A. D. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ade , a W all be VESPOLT of things , it. en el a cela de el de el de el de el en en

#### De' Marchest di Montagano . provided the form to the first the contract to

D. Giuseppe Marchese di Montagano 

D. Nicelè, Clerico. ) fratelli di detto Mar-D. Girolmo Teatino ) chese D. Giuseppe.

D. Mattia, primogenito ) figliuoli di detto Mar-D. Giovanni (1) chefe D. Giuseppe, e di D. Antonio (2) (2) D. Emilia Macedonio.

D. Gennaro . = D. Domenico -

D. Michele D. Rafaele ) Benedettino.

D. Giuseppe ) figliuoli del detto D. Mattia pri-D. Pasquale ) mogenito, e di D. Rosa Capano ') fua moglie. Famiglia estinta

Perchè in quest'anno 1793., sì perchè si vid-dero dal Governo di detto Monte, esserne remaste le famiglie chiamate dal Fondatore a fole cinque, e le forrogate a 18. Agosto 1748. a sole altre nove, come perche avendo la Regia Camera di S. Chiara, per la vertenza, che vi è tra Cavalieri fuori Piazza Montisti, ed il Gover.

verno, consultato la Maestà del Re N. S., che stimava essa Real Camera, che almeno, se ne fossero sorrogate tante altre Famiglie , che coll' antiche remaste dalla chiamara fattane dal detto Fondatore, e le sorrogate in detto anno 1748. avessero composto il numero di venticinque, e confirmata detta consulta dalla detta M. del Re. fenza però proibizione di forrogarne di più fino al numero di quaranta, ordinate dal Fondatore; Perciò dunque unitifi più volte detti Governi nel luogo solito delle sessioni per fare la nomina di altre famiglie , per rimpiazzare l'estinte, o pas fate in Piazza: Finalmente rite, & rede , more folito discussene preventivamente, e scrupolosamente le condizioni e requisiti , che concorrere dovevano in dette Famiglie sorrogantino; e chiamata l'aggiunte generale, ed in numero opportuno di Cavalieri Montifti , hanno stimato forrogare all'estinte, o passate in Piazza, le qui fottoscritte altre numero diecinove Famiglie, previa buffola fegreta, seguita nemine discrepante: B stefane conclusione ad un tale oggetto fotto la data de' 4. Settembre di quest'anno 1793. iono rimaste sorrogate le seguenti famiglie, che benanche tenendo lo stesso metodo si descrivono per ordine d'alfabeto.

#### AFFLITTO

Cavaliere D. Gio: ) fua moglie D. María Rofa Andrea del qu. ) Sambiasti de Prencipi di D. Domenico ) Campana.

# D' ANDREA

- F D. Dieco Marchefe di Piscopagano )
  Regio Configliere

  D Gaetano Canonico della Catte )
  Fratelli
  drale di Napoli
  F D. Giulio

  ) figlio di detto Marchefe D. Dieco
  - D. Gennaro ) igno di detto Marchele D. Dieco, e D. Maria Emanuele Pignatelli de Marcheli di Cafalnovo.

# BARBARINO COLONNA DI SCJARRA

- 7-D. Urbano Principe di Palestina, e Principe Romano, Gentiluomo di Camera di sua Maestà il Re delle due Sicilie, ed infignito del suo Reale Ordine di S. Gennaro.
  - D. Maffeo ) figli del detto Principe D. Ur-
  - D. Ettore ) bano, e di D. Maria Carafa de'
  - D. Prospero ) Duchi d' Andria.

BRAN-

# BRANCIA

4 D. Carlo primogenito fenza figli ) Fratelli J.D. Antonino Regio Configliere D. Michele primoge- ) figli di detto D. Anto-) nino Regio Configliere, nito D. Francesco Cavaliere ) e di D. Marianna Pal-Gerofolomitano ) mieri . CAPUA ID. Domenico Duca di S. Cipriani, figlio del qui Duca D. Gio: Battista. OF I T' the is other ( ) figlio del detto Duca D. Do-) menico, e di D. Marianna D. Gio: Battista ) Francone de' Marchefi di Sal-

#### CARAVITA

Ell BARRIC CL

De' Prencipi di Sirignano, e Duchi di Turitto.

F D. Tomaso Principe di Sirignano Regio Configliere D. Gio: Battista Cavaliere Gerosolimitano

cito .

D. Lelio Marchese di Vallelonca figlio del qu.

# CASTROMEDIANI DI LIMBURGO.

D. Gaetano Duca di Morgiano, e Marchese di Caballino Fratelli Fra Pasquale Cavaliere Gerosolomitano me bombar al sa in the call to

78 D. Domenico primogé- ) figli del detto Duca D. Gaetano, e di D. Anna D. Kiliano Cavaliere ) Vernazzo de' Prencipi Gerosolomitano ) di Palmerici, e Duchi di Caftri. D. Gio: Battista **GEVA GRIMALDO** D. Francesco Maria Marchese di Predicatello. D. Giuseppe primoge- ) figli di detto Marchese nito D. Francesco Maria, e D. Marcello di Maria Spinelli de' Prencipi di Cariati.

# CIGALA

D. Luigi Principe di Triolo, e di Martico vetere, Duca di Gimigliano, e Conte del Sacro Romano Impero.

D. Carlo
D. Fabrizio
D. Scipione
D. Scipione

) figli di detto Principe
D. Luigi,
D. Teresa Capece Minutolo
de' Prencipi di Canosa.

#### DORIA

J D. Gio: Battista Marchese di Cerce Maggiore.

f D. Francesco ) figlio unico di detto Marchese ) D. Gio: Battista Famiglia crinta FOL-

# FOLGORI :..

| 7 D. Antonio Marchefe                  | di )                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Nicola D. Garlo D. Francesco        | Fratelli                                                                                        |
| J. D. Ferdinando ) to                  | lio di detto Marchese D. An<br>nio, e di D. Carlotta Pigna<br>li de' Prencipi di Montero<br>ni. |
| DE                                     | L PEZZO.                                                                                        |
| De' Prencipi di S.                     | Pio, e Duchi di Cajanello.                                                                      |
| D. Gio: Battista Prin<br>pe: di S. Pio | nci-)                                                                                           |
| F.D. Gaetano Duca<br>Cajanello         | di ) Non per ora casato                                                                         |
|                                        |                                                                                                 |

#### PESCARA DI DIANO

- D. Vincenzo Antonio Marchese del Castelluccio.
- D. Carlo Francesco primogenito Cavaliere del abbito di S. Stefano

D. Camillo Cavaliere Gerosolomitano.

D. Giuseppe Cavaliere Gerosolomitano.

figli di detto Marchefe D. Vincenzo Antonio, e di D. Felicita Marulli.

## PORCINARI

- J Il Marchese D. Ippolito Luogotenente della Regia Camera della Sommaria
- ) figli di detto Marchese D. 4 D. Ferdinando D. Nicola Cavaliere ) Ippolito, e di D. Orfola San-Gerosolimitano ) ces de' Duchi di S. Arpino.

## RAVASCHIERO FIESCO

FD. Vincenzo Duca di Rocca Piemonte.

D. Antonio Conte di ) figli di detto Duca D. Vin-Lavagna -) cenzo, e di D. Lucrezia Venato Dentice de' Duchi D. Gaetano d' Accadia .

T. Vinunza figlis del s D. Artonio e della sig 9 Cattaneo de lipi de Sanna andro

DI

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.D. Tomaso Marchese di Villa Rosa Regio Con-<br>sigliero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. Carlo Antonio D. Prospero Cavaliere D. Tomaso, e di D. Ni- Gerosolomitano D. Nicola  ) figli di detto Marchese D. Tomaso, e di D. Ni- coletta Vulcano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. Tomaso  D. NICOLA D. GENNARO  ) figlio di detto D. Carlo ) Antonio, e di D. Maria ) Giuseppa Caracciolo di Ca- priglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ULLOA, Y LANZINA D. LYCAL TO DE LYCAL TO D |
| J. D. Adriano Duca di Lauria ) Non ancor casato 2.70-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VARGAS MAGIUCCA M.D. M. Dom J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D. Tomaso Marchese di Vatolle. Duchesente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. Francesco ) figlio di detto Marchese D. To-<br>) maso, e di D. Violante Sersale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# CAPITO EO XVIII.

Si stabilisce, che dal 1608., tempo della fondazione del Monte, si dia un sulfidio ad un Cavaliere di Piazza, o fuor di Piazza col pagamento di ducati 120. per anno, e che sia per lo spazio di anni cinque: e che l'istesso divesse di anni cinque: e che l'istesso di due, di sei, o di più sussione di due di sunno. Le rimette all'arbitrio de Governatori di dar più Piazza de Cavalieri di Piazza, che a quei di suori Piazza, purche sempre ve ne sia uno, o di Piazza, o suor di Piazza.

Ació halidi da danta a Cavalieri giovanetti, acciò possano vacare alli sandi ne loro primi anni, per ester atti ad entrare in Religione, determiniamo, che si comincino a dare da questo presente anno ad un Cavaliere, o di piazza, o suor di piazza, il quale debba avere l'infrascritte condizioni, e debba esser eletto nell' infrascritto modizioni, e debba esser eletto nell' infrascritto modizioni,

do da' Governatori; e stabiliamo, che il detto fusfidio sia di ducati cento venti ogni anno, da pagarglifi anno per anno, o mese per mese, o notmodo, e tempi, che a' Governatori parerà, durante lo spazio di anni cinque continuati, e comincianti dalli 25. di Marzo primo a venire. Ma finiti i predetti cinque anni , non intendiamo , che fi dia per innanzi il detto sussidio all'istesso Cavaliere, parendoci, che questo spazio fia bastante per educarfi, e studiar in tutto quello, che perentrar in ogni Religione farà bifogno i le perciò dichiaramo, che finitos il quinquenito fi dia l'itteffo fusidio ad alcun' altro Cavaliere , purche abbia le istesse sottoscritte condizioni , o sia medesimamente nel fottoscritto modo; il qual' ordine successivo si offerverà eziandio ; quando le facoltà del Monte ascenderanno alla somma, com'è detto, dell'entrate di ducati due mila, ed al capitale di ducati cinquantamila, o più, nella dispensazione di due, o di fei, o di più fustidi, perciocche nel fine di detti cinque anni, ovvero se fra lo detto spazio venisse a morte, o entrasse in Religione, o lasciasse per altra causa lo studio, o alcuno di detti Cavalieri, in tal caso diciamo, che si eleggano gli altri in luogo di prima, e sempre colle stesse condizioni, e modo, che si dira, il qual' ordine si dovrà offervare successivamente in perpetuo. Determiniamo ancora, che ogni volta, che alcuno di detti Cavalieri, finito il quinquennio del suo Studio, prenderà con effetto il grado del Dottorato, se gli debba dare di denari del Monte tutto quel-

quello, che sarà necessario per pagare i diritti, e le spedizioni del privilegio, conforme l'osservanza del Collegio, dal quale farà addottorato, e che perciò si possa trattenere di provveder la piazza . che vacarà , ad altro successore , finche decorrano tante mesate del sussidio , quanta farà stata la spesa in ciò fatta: ed ancorchè parrebbe conveniente, che la distribuzione di questi sussidi fi dividesse egualmente fra' giovanetti delle piazze , e fuori ; nondimeno , perciocchè potrebbe avvenire, che il bisogno, e numero de' bisognosi fosse più negli uni, che negli altri, perciò rimettiamo all' arbitrio de' Governatori il dargli a chi meglio lor parerà, purchè nel numero di sei susfidi vi fiano Cavalieri così delle piazze, come fuori almeno un folo: oltre ciò nella dispensazione delle dette mesato desideriamo, che soprasiede ed assista il Governatore mensario, e questo perchè si vegga se nelle dette dispensazioni si offerveranno le condizioni, ed ordine sottoscritto. Ma perchè il danaro di questi sussidi, venendo nelle proprie mani di detti giovanetti , potrebbe fomministrare loro occasione di vanità, e di sviamento, incarichiamo, che in questo si abbia particolar mira, e diligenza, acciocche quello, che si fa a fine del fervizio di Dio, e della loro buona educazione, non opri il contrario effetto; perciò intendiamo, che questi sussidj si diano a quei giovanetti, che vorranno vivere ne' Seminari, o Collegi, o Dozine in Napoli, in Roma, in Bolo. gna, in Padova, o in Pavia, e se gli paghino menmentre in effi viveranno, e non altrimenti , pon lasciando però di distribuirsi detti sussidi, eziandio fuor di detti Seminari, Collegi, o Dozine, ogni volta che non ci foilero giovani, che vi voleiforo vivere : purchè non si consegnino in mani, loro . ma fempre che ve ne faranno, vogliamo che fiano antepolti a coloro, che riculeranno di vivere ne' sopradetti luoghi, purche abbiano le altre condizioni a ciò necessarie, nel seguente Capitolo contenute.

# Nota fopra questo Capitolo xviii.

CI nota, che la presente determinazione fu fat-D ta in tempo, che il Seminario non era ancora eretto, ne il Monte aveva altre avuto, che fali ducati venticinquemila della prima donazione. Ma poi essendo stato il Monte erede di detto Marchese Manfo, morto a' 25. Decembre 1645. , furono cresciuti i susidj fino al numero di sei , essendo cresciuta l'azienda del Monte con detta eredità, dedotti moltissimi esiti , alli ducati cinquantamila . Dal 1725 a questa parte si sono cresciuti li sussidj fino ad otto . Però non più fi pagano ducati centoventi per ciascheduno alunno, ma solo ducati ottantaquattro, conforme si è detto di sopra.

Rispetto al potersi soprasedere di provveder la Piazza sino a tanto, che si affranchi la spesa del Dottorato, deve avvertirfi, che con due conclufioni fotto il di 21. Marzo 1735, c 10. Marzo

F 3 1739. 12739. da' Signori Governatort fi è stimato, elte una tat sospensione fosse arbitraria, giacche fi è fervito il Fondatore della parola : Sì potfa ; ma comecchà l'arbitrio dev' effere regolato d'alla ragiona , si considerà di prendersi l'espediente a non sospendere la provista della Piazza fino alla totale affrancazione della spesa del Dottorato, ma con epichea, cioè da vacanza in vacanza delle piazze un tunto numero di mesate. E ciò a motivo di effersi riflettuto , che'l Fondatore , quantunque si fosse spiegato colle parole: Si possa: tuttavolta parea, che la sua inclinazione era più tosto per la sospenzione, che per la provista della Piazza. E infatti datofi il Dottorato al Signor D. Orazio Capece di Cafimiro , nelle vacanze faffequenti delle Piazze fi è andata da volta in volta rinfrancando la spesa di detto Dottorato .

# CAPITOLO XIX.

Condizioni, che devono avere li Cavalieri, a' quali dovrà darsi il sustidio; e che possano li Signori Governatori privare de' sussidj que' Cavalieri, che non attendono allo studio, ed alla buona vita; come pure, che ogni volta, che si paga loro il sussidio, siano i Cavalieri obbligati presentare fede de'- Rettori, o Maestri del Seminario, ch' essi esercitano le scuole.

Ell'elezione de' Cavalieri, a' quali fi dovranno dare i predetti susidi, stabiliamo , che si abbia mira, e che si offervino inviolabilmente queste cinque condizioni, delle quali una fola, che mancasse, sarà incapace di detti sussidi quel Cavaliere, che costarà non averla.

Prima, che non abbiano meno di dodici an-

ni, nè più di venti, nè fiano ammogliati.

Seconda, che fiano della Piazza, o delle Famiglie già dette, nobili napoletane, e nati da legittimo matrimonio, non baltardi, nè legittimati.

anno, come di fotto.

Terza, che siano poveri, e bisognosi di quefti fuffidi, per attendere aglii ftuffi

Quarta, che fiano così bene introdotti nell' umanità, che possano studiare Teologia, Eilosofia, o Leggi, per vacare alle quali scienze solamente, se gli avranno a dare i sussidi, e perciò siano esaminati da chi, o nel modo, che a' Governatori parerà.

Quinta, che siano di buona vita, nemici di male pratiche, e frequentino i Santissimi Sagramenti, ed abbiano volontà di faisi religiosi quando Dio a ciò li chiamatle, ma non facendofi poi con effetto religiofi, non perciò vogliamo, che fiano tenuti a restituire niente al Monte. ma solo di far dire una messa di requie ogni

, come di lotto. Incaricando i Governatori, a' quali specialmente toccarà far l'elezione di quelli Cavalieri giovanetti (come ora diremo) di aver mira alla loro coscienza e debito, fuor di ogni palfione, ed interesse ed eleggere i migliori conforme quelle condizioni, ed i più poveri; ricordando; che facendo il contrario, fariano tenuti in coscienza agli altri, a chi ingiustamente levassero questi susfidj. Onde avvertiamo i Governatori, che ogni volta, che intenderanno del alcuno degli eletti non attenda agli studi, ed alla buona vita, potranno levargli detti fuffidi, e dargli ad altri, che ne faccia più frutto; e perciò dichiaramo, che ogni volta, che fi darà il loro futildio, fiano esti giovanetti tenuti di far presentare alli Governa-

tori.

rerii, che affilerappo alla dispensazione dele del Rettori, o Maestri del Seminari, o Collegi, o Dozina i o degli studi i ove staranno comi eglino esarcitano le scuole, lo quali fedi si debbano rinnovare almeno in ogni pagamento, che loro si

# Nota sopra questo Capitolo XIX.

CI nota fopra quefto Capitolo . che 'l' Fondatore avendo fatto elezione de PP: della Compagnia di Gesù per governare il Seminario, con istromento de' 24. Marzo 1629. per mano di Notar Gio: Lorenzo Garzillo di Napoli ebbe convenzione vol P. Marco Antonio Palumbo , destinato dal P. Muzio Vitelleschi Generale di detta Compagnia, intorno al modo , e facoltà de' PP. Gefuiti per detto governo, e tra le altre cose, che in detto stromento furono convenute, fu quella, che detti PP. fuffero stati obbligati d'insegnare, e far apprendere così agli alunni, come a' Convittori di detto Seminario le discipline convenienti, ed in particolare Teologia, Filosofia, e legge Canonica, e Civile, e tutte le altre scienze, che sono soliti essi PP. insegnare, o che tengono a loro cura fare insegnare negli altri Collegj, Seminarj, ed Università; come dal Capo 6. di detto stromento si legge . E inoltre nel codicillo di detto Fondatore fi vede ordinato lo stesso colle medesime parole della convenzione, ed aggiunto di più, che gli efercizi cava900 cavalereschie, se dovostero star apprendure a coloro tantum s'che i loro Genitori faranco itianza, che se l'integnino me quello cin tempos, e con ordine tale, che non impedisca l'ammaeliramento delle discipline, e non introduca costumi leggieri, e contrari alla buona educazione, come da dettoco decillo chiuso a 24. Dicembre 1645: per mano di Notar Aniello Capasso di Napoli, ed aperto per la morte di detto Rondstore la 25. detto. Onde si wede da tutto ciò, che l'ordinato in questa regola nel 65 quarto, cioè di consessa la appendese al Cavalieri studenti solamente Teologia, Filosofia, o Leggi, e non altro, su innovato da detto Mar-

chefe Fondatore; prima col detto fromento, e poi col detto codicillo nella maniera detta di fopra

a Confidential and a confidence of the confidenc

the second second second

ALTERNATION OF BUILDINGS OF BUILDINGS

# CAPITOLO XX.

Modo, che dovrà tenersi nella elezione de' Cavalieri, a' quali dovrà darsi il sussidio; e ch' essento discordi li Signori Governatori, si debba fare la bussola.

ML modo, che fi avrà da tenere nell'elezione A de' Cavalieri studenti, determiniamo i chersia il leguente : I Governatori del Monte avranno maturo penfiero intorno a tutti i giovani, che più giudicaranno meritevoli del futfidio ; informandosi con diligenza così da piu Cavalieri vecchi, e sperimentati, come da' Padri Spirituali, e Religiosi di buona vita, de' costumi, e delle qualità di essi giovanetti; il che fatto, si congregaranno infieme nel luogo folito, e nel giorno più opportuno, e fra essi discorreranno con fermo giudizio per tutti li Cavalieri, così delle Piazze, come fuori, nominando ciascuno de' Governatori tutti quelli, che Dio gl'ispirerà esser idonei - Poscia tutti i nominati da ciascuno de' cinque Governatori si descriveranno in una nota: avvertendo, che quelli debbano in effa folamente effer descritti, che faranno approvati da tutti cinque i Governatori, o almene dalla maggior parte di effi, e non altrimenti', perciocche coloro, ne' quali non concorreranno le condizioni nel precedente capitolo contenute, non dovranno effer ammessi. Fatta dunque, che sara la nota de giovanetti, approvati dalla maggior parte de' Governatori, dovrà essere ben confiderata, ed esaminata da ciascuno di essi, per doverne eleggere, fra tutti quelli, uno, o più, a chi si avrà da dare il suffidio; e perciò dopo conveniente tempo, e matura deliberazione, affegneranno giornata per far la detta elezione, nella quale, unitifi nel luogo del Monte, se i Governatori faranno tutti cinque di accordo nell' elegger l'une , o più giovanetti, a quali fi avrà a dar il suffidio, potrà farsi l'elezione a viva vocé. la quale non discrepando alcuno , sarà legittimamente fatta, ed all'uno, o agli più eletti, fi dovrà dar' il sussidio, come di sopra. Ma se i Governatori non fussero di un solo parere, in tal caso ciascuno di essi scieglierà uno solo de' giovanetti, nella sopraddetta universal nota descritti. che più gli piacerà, e di tutti costoro, la seconda volta nominati , faranno un'oaltra nota particolare. Questi poi si ballotteranno per ballotte segrete, e colui, che poi si troverà aver avuto più ballotte, s'intenda legittimamente eletto, e fe gli darà il sussidio sopraddetto. Ma in caso di parità di voti nelle ballotte, ficche più di uno de' giovanetti, nella nota descritti, e ballottati, veniise ad avere egual numero di ballotte, dichiaramo, che i detti giovanetti, o due, o più, che saranno, che abbiano egual numero, si mettano nella forte, e colui, che a forte uscirà, s' intenda legittimamente eletto al sussidio. CA-

# CAPITOLO XXI.93

Avendo il Fondatore per molti Capitoli precedenti parlato intorno a tutto ciò, che riguardava l'elezione
degli Alunni, prima cura de Governatori del Monte, passa ora alla seconda, cioè, de Monacaggi da darsi
alle vergini nobili di Piazza, o
fuori, ma povere; e stabilisee il
tempo, in cui dovrà cominciarsi questa opera: quanta debba esser la dote, e'l vitalizio; e qual debba esser
l'arhitrio de Governatori in questa
materia.

Uanto poi a' monacaggi delle vergini medefimamente nobili, o delle piazze, o fuori,
di questa Città, intendiamo, che incomincino a dittribuirsi, arrivato che sarà il cumulo
delle facoltà del Monte (com'è dedotto) a ducati
cinquantamila, dell'entrate de quali, oltre i predetti sei sussidi, se ne piglierà ogni anno quanto
basterà per lo monacaggio di una vergine, solle
condizioni, che di sotto diremo: ed ancorche parrebbe conveniente, che la distribuzione di questi

monacaggi fi dividesse (egualmente, Auna) volta alle vergini delle piazze, ed un' altra alle nobili fuori delle piazze; nondimeno, perciocche potria facilmente avvenire, che I bisogno, ed il numeto delle bisognose fosse molto maggiore nell' une, che nell'altre, perciò rimettiamo all'arbitrio de' Governatori di datlo a chi foro meglio parerà, purche la vergine che dovrà ricevere il monacaggio, abbia le infrascritte condizioni, e sia nell' infrascritto modo da essi Governatori eletta, e purchè non si diano più di cinque monacaggi continui ne alle vergini delle piazze, ne all'altre nobili fuor delle piazze: ma necessariamente almeno , dopo ogni quinta difpensazione , le une , è le . altre vi debbano aver parte ; alle quali vergini monacande stabiliamo, che si dia quella dote, e quella entrata, loro vita durante, che comunemente si usa dare alle altre monache del Monaflero, nel quale esse vergini vorranno entrare : purche non ecceda la dote ducati mille, e cinquecento, e l'entrate annui ducati quaranta, ovvero tanto manco, quanto le Bolle de' Sommi Pontefici, da espedirsi intorno a ciò, ordinaranno. Però non vogliamo, che se le dia, oltre la detta dote, ed entrata, altro, nè per pieranza, nè per mobili, nè per alcuno degli abusi introdotti di cose non necessarie. Ma quando pure alcune di dette cose fossero di sorte necessarie, che fenza esse non potesse seguire il monacaggio ci contentiamo ; che se le possano perciò dare akri ducati duecento al più, in modo che ( arbitran-·0-11

do la valuta dell'entrata di quaranta ducati annui per capitale di ducati trecento ) in tutto, cioè la dote, l'entrate, e le dette spese, non ecceda la fomma di ducati duemila fra ogni cosa . Dichiarando ancora, che se il Monastero, eletto dalla vergine monacanda, pigliatie minor dote di detti mille, e cinquecento ducati, in tal cafo potiano i Governatori dar quel tanto di più per le dette piazze, che loro parerà, o-crescere l'entrate, oltre i quaranta ducati, perchè il tutto non ecceda la valuta di detti ducati duemila, Rimettiamo ancora all'arbitrio de' Governatori eccedere la sopraddetta quantità di dote alcuna volta, che a lor paretie espedire; purchè ciò si faccia di rado, ed interpellatamente, e con grave occasione : o quando tutti di Monasteri pigliassero generalmente maggior dote della supraddetta. la qual dore, se la vergine monacata morisse prima di aver fatta professione, dovrà restituirsi a beneficio del Monte:

#### Nota sopra questo Capitolo xxI.

SI nota su questa regola viò , che in altra si disse, cioè ; che benche in vigore de presenti statuti dovean sarsi il monacaggi , arrivata la proprietà del Monte a ducati cinquantannia , tutta volta lo stesso Fondatore mutò poi volontà , e nell'istromento di donazione de secondi ducati venticinque mila , rogato per mano di Notar Giovannotonio Mon-

06

Montesuscoli a 31. Dicembre 1626., diffe, che st fosse jopraseduta l'opra de monacaggi sino a tanto, che la facolia del Monte sosse arrivata a ducati centomila, come si è divisato nella nota al cap. X11.

Si nota ancora, che non puol' esservi ora altra dissiocità intorno alla dote, e vitalizio delle monacande, stabiliti in questa regola, pouche nella convenzione avuta, coi Monassero del Divino Amore su stibilito ancora, che la dote delle monacande, con sussidio del Monte di Manso, dovesse esservi dicio, e così si obbligarono, anche con asservi alizio, e così si obbligarono, anche con asservi e posservi del detto Monastero, come dal detto istromento, citato nella nota al cap. xvi., che su stituto di Napoli inell' anno 1700.

È perchè fotto vani, e mal'inteli pretessi se sinora riluttato dalle Rev. Monche di detto Monifero, riceversi quelle Dame cosò di Piazza, come fuori Piazza di Famiglie Montisse, che il detto Monte ha inteso darli, ed intentatame la lite per l'escuzione del convenuto in detto istromento; Fraditanto è pendente detto litigio, per non defraudare l'opera de' Monazaggi ordinata dal Fondatore; si son dispensati dal detto Monte non meno Monazaggi initeri delli stabiliti ducati 1500. a Dame, nelle quali concorrevano le condizioni apposte dal Fondatore fudetto monazate in altri Monisteri di risforma, siccome si praticò colla Sig. D. Catarina Monsforte de' Duchi di Laurito con conclusione fotto la data

de 28. Agesto 1750. monaceta, e prafesse an el Monistro. S. Marcallino, e colla Signora D. Antonia di Gennaro con conclusione de 15. Luglio 1753, manaceta, e prosessa de Monistro della SS Trinità, che con vari appuntamenti della Banca si sono dispensati altri semplici susta più centinosa dispensati altri semplici susta più centinosa di Parza cone suo el Parza di Samiglie Montiste monacate, e prosessa di Samiglie Montiste monacate, e prosessa di samiglie di Dame di questa Città, ed in quelle quantita cha il bisgno delle suddette banco resistiti apprenta richiesso, ded il Monte de potuto somministrati di principale di Monte de potuto somministrati di proper di Monte de potuto somministrati di presenta di Monte de potuto somministrati di principale di Monte de potuto somministrati di presenta di monte de potuto somministrati di presenta di monte de potuto somministrati di presenta di proper di la Monte de potuto somministrati di presenta di pr

Ma giacene ora (per la Dio grazia) si sono le dette Riverende Monache del Divino Amore persuase della ragione che compete di Monte, ed in conseguenza sarebbero andate col proseguimento della lite a soccumbere, oltre al grave dispendio, ed intereffe , che averebbero sofferto; hanno con saviezza flinato miglior partito venire ad accomodo con detto Monte con efeguire il convenuto indetto Ifromento del 17 o. di prendersi le Dame sudette monacande così di Piazza, come fuori Piazza delle Famiglic Montiste per il solo contributo delli ducati 1500. convenuto in detto Istromento del detto anno 1700.: Il tutto, come da nuovo Istromento di convenzione del di primo Ottobre, 1789, roborato di decreto d' expedit, e Regio affenso stipolato per mano del magn. Notar D. Carlo Narice di Napoli tra detto Monistero del Divino Amore que Governatori di detto Monte, al quale sec con efferfene il detto Monte posto in possesso con averli pagato

li convenuti ducati 1500. di contributo, o sia sufsidio per l'ammonacazione D. Chiara d'Afflitto di

Rocca Gloriofa &c.

Ed in confeguenza di ciò non potranno più i Governatori del detto Monte da oggi in avanti dipenfare altri monacaggi o fuffidi a Dame monacanda conferenza a di Fumiglie Montifle, che monacar fi volessero di Fumiglie Montifler, che monacar fi volessero in altri qualfivogliano Moniflera, ancorche di perfetta comunità, suorche di perfetta comunità, suorche di detto Monissero del Divino Amore; e perciò ad idittuationem de a ad perpetuam rei memoriam se ne da la notizia in questa notaria distinuatione della continuatione della

# are as control in queria notation in the sold with a state of the sold of the

Condizioni, che devono avere le Dame vergini, per essere capaci del monacaggio.

MA nella elezione, che si dovrà fare delle vergini monacande, determiniamo, che si osservino inviolabilmente queste cinque condizioni.

Prima , che fiano vergini , cioè non mai

flate maritate.

delle dette famiglie nobili napoletane, nate di legittimo matrimonio, e non baftarde, nè legittimate;

Ter-

Terza che siano povere, e bisognose del monacaggio del Monte, per poter essere sicevute ne' Monasteri

Quarta, che siano di buona sama, di vita esemplare, frequentative de Santissimi Sagramenti. Li Quinta, che abbiano spontanea volontà di

monacarli per servizio di Dio. 11 1.

· c. c o alipii th. 1- 1

Incaricando a Governatori, a chi toccara di far elezione di dette vergiti; come ora diremo, che i in farte, lafcino da parte iggin pallones, ed interelle, esche mitino ad eleggerle tali, che fiano confermi a quelle qualità, e fecondo effe la più meritevole ricordando foro, che dove facellero il contrario, faranno obbligati in coficenza a danni, ed agl' interelli di quelle, a chi ingiultamente togliellero il monacaggio, per darlo ad altra meno meritevole.

## CAPITOLO XXIII.

Essendossi parlato ne due precedenti Capitoli del tempo per farsi i monacaggi, della quantità della dote, e
delle condizioni, che debbono avere,
le monacande, in questo Capitolo
parlasi del modo di farsi i elezione,
e del Monastero, in cui debbono pro-

TL modo dell'elezione delle dette vergini mona-L cande, dichiariamo, che debba effere l'iftesso, the abbiamo detto doversi offervare nella elezione de' Cavalieri, a' quali si avrà a dare il sustidio; cioè, che i Governatori del Monte abbiano maturo giudizio intorno alle vergini nobili della Città, informandosi con diligenza da persone vecchie, e prudenti, e da' Religiosi, delle qualità, e meriti di esse vergini. Indi congregati nel luogo folito, discorreranno, e conferiranno infieme quanto occorrerà intorno alla elezione da farsi delle vergini, così de' Seggi, come fuora de' Seggi, e ciascuno proporrà, e nominerà tutte quelle, che gli pareranno in coscienza, e meritevoli, e degne; e le nominate, ed approvate dalla maggior parte de' cinque Governatori, saranno dedescritte in una nota, firmata per mano di effi Governatori. Il che fatto, e preso conveniente tempo di far giudizio, da ciascuno Governatore, delle vergini nella nota descritte, si congregaranno di nuovo nel di destinato nel solito luogo del Monte, dove se tutti conveniranno in una sola delle nominate vergini, sarà quell' una legittimamente eletta; e se saranno di diversi pareri, nominerà ciascuno di essi la fua e tutte queste ultimamente nominate si ballotteranno per ballotte fegrete, e quella di effe, che si troverà aver avuto maggiore numero di voti, s'intenderà legittimamente eletta, e dovrà darfele il monacaggio, ma in cato di parità di voti, dicemmo, che la forte sia giudice, e che si mettino tutti li nomi delle vergini pohe hanno avuto egualmente il maggior numero di ballotte, in una buffola e quella, che a forte uscirà, debba aver il monacaggio; e tlabiliamo, che i Governatori di effo Monte, senza contradizione alcuna, siano oboligati a darle, dal dì 25. di Marzo proffimo feguente alla predetta elezione, innanzi tutta quella dote, e confignarle quella entrata, che farà necessaria per entrare in quel Monastero, ch'essa vergine eleggerà, conforme all'uso di esso Monaflero e tecondo che le Bolle de' Sommi Pontefici determineranno; purchè non si ecceda la quantità, che di sopra abbiamo determinata, e sia con effetto essa vergine monacata, e velata nel Monattero da lei eletto. Dichiarando però, che 'I Monastero eletto debba esfere uno de' reformati G 3

-150

di Napoli, cioè, che viva in offervanza della vita comune: poiche effendovene molti tali, la vergine, ch' eleggesse Monastero non osservante, daria certo segnale di esser mossa a ciò, non tanto da Spirito di servire Dio, quanto da disegno di tercena comodità, la quale non è volontà nostra ajutare.

### Nota fopra questo Capitolo XXIII.

SI nota, ch' essendos, dopo questa regola, satta dal Marchese Fondatore nel suo codicillo l'eccione del Monastero del Divino Amore, come si è detto nel Cap. xxx., e nel Cap. xxx., non hanno i Signori Governatori da invigilare, acciò le Monacande entrino in uno de Monasteri resonnati; oltrecchè detto Monastero del Divino Amore, assendo per le Monacande, è anche uno de reformati.

### CAPITOLO XXIV.

Ultimo peso incaricato a Signori Governatori, oltre i due primi de' sufsidj a Cavalieri, e monacaggi a vergini Dame, cioè di dovere in ogni
prima Domenica di mese, e nella
Natività di S. Gio: Battista, far
l'elemosina a trentatre poveri, e di
dovere invigilare alla celebrazione delle mese in questo Capitolo contenute.

A Ggiugneremo a questi due il terzo peso, che preghiamo ricevere i Signori Governatori del Monte, nel fare efeguire alcune cole, alle quali noi siamo obbligati per disposizione del nostri predecessori, le quali, ancorche siano suor dell'intento principale de' fussis, e monacaggi, tuttavia essendo noi tenuti in coscienza di lasciar questo peso a persone, delle quali possimo ficuramente considare, abbiamo eletto d'incaricarne, supplicarne i Signori Governatori, che pro tempore saranno del Monte: parendoci giusto, che coloro, i quali amministrano la facoltà de'nostri progenitori, abbiano cura eziandio della soddissazione delle loro disposizioni. Però instantemente li supplichiamo, che vogliano mostrar in ciò la

carità, ed umanità in non confentire, che resti defraudata l'intenzione, e devozione de nostri desonti nella considenza, che avemo nella loro virtà avuto in raccomandargii gl'instascritti ob-

blighi dell'anima nostra.

Primo, che ogni prima Domenica di ciafuno mese fi diano a trentatre poveri, pubblici mendici, nella porta del Monte, un carlino per ciascuno, per memoria delli trentatre anni, che Nostro Signore Gesù Cristo visse, e conversò pubblicamente, e poveramente tra noi in terra; della qual dispensazione ne preghiamo, che ne abbia cura il Governatore mensario, come di sopra è detto.

Secondo, che mel di della Natività di S. Giovambattifia fi dia a trentatre poveri un carilino per ciafcuno, e due pani, in memoria degli anni, che questo Santo visse, precorrendo il Salvatore nostro, ne' quali s'include il tempo, ch'egli stette nel ventre materno, perchè ivi eziandio il conobbe. Di ciò preghiamo, che abbia cura

l'ultimo, e più nuovo Governatore.

Terzo, che debbano tener cura i Signori Governatori, e specialmente il Decano, che siano celebrate le messe da' PP. Conventuali del Monastero di S. Lorenzo, ch' essi sono obbligati dire per istromento, ed annuo censo, che ne ricevono, nella Cappella di Casa nostra, posta nella detta Chiesa di S. Lorenzo maggiore di Napoli, nelle quali sono sepellite le ossa di molti nostri progenitori; ed oltre le messe, l'anniversario, che

ogni anno vi si deve celebrare dopo il di 25, di Luglio; il quale, priego i Signori Governatori, fi degnino onorare della loro prefenza, obbligando ad affistervi presenti tutte quelle persone, che avranno ricevuto, o riceveranno beneficio dal Monte: acciocche mancando in noi coloro cheper ragion ereditaria fariano tenuti a frequentare questa pietà, si moltiplichino in coloro, che perragion di gratitudine faranno obbligati ad allistervi, e pregare per essi morti. Ma i Cavalieri, che avranno ricevuto, o riceveranno li fullidia dal Monte, se per essenza, o infermità, o altranecellità, non potessero intervenirvi, e le vergini già monacate, che avranno ricevuto il lor monacaggio, vogliamo, che fiano tenuti in coscienza ogni anno, che non potranno affiftere al detto anniversario, far dire, ed udire una messa di requie quanto prima, dopo il detto di 25. di Luglio, potranno, per le anime de' nostri antepasfati e nofira.

Quarto, che facciano celebrare ogni giorno una mella di requie per l'anima noltra, e di tutti i Benefattori del Monte, la quale ci faria caro fi celebraffe nella Chiefa, dove farà fepolto, il noftro corpo; ma parendo altrimente a Signori Governatori, rimarrà all'arbitrio loro l'elezione del luogo, ma non già in lafeiare di farla celebrare ogni giorno, feguita che farà la noltra morte. Ma quando avveniffe, che 'l Monte avesse propria Cappella, determiniamo, che in quel tempo queste, e tutte le altre messe da dirii, in quetto Ca.

Capitolo seferefet, fi dobbano in effa Cappella celebrare, suorché quelle, che fono obbligati i PP. Conventuali, dire mella fopraddetta Cappella di Cafa noftra, fita nella loro Chiefa di S. Lorenzo,

Quinto, che debbano far celebrare per l'anima di cialcuno di quei Cavalieri, che faranno stati Governatori del Monte, subito seguita la morte di lui, trentatrè messe per una volta sola. Per l'osservanza delle quali cose, ancorchè noi obblighiamo i Governatori del Monte, e tutte, e qualfivoglia di quelle persone, che parteciparanno del governo, o de' frutti di esso, perciocchè con questi pesi li donamo le nestre facoltà, e non altrimente: nondimeno in caso, che contravvenitiero, e non foddisfaceffero a questi obblighi predetti, non però vogliamo, che fiano tenuti a pena alcuna in faro fori, nè che perciò si acquisti ragione alcuna al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro, nè ad altro ecclesiastico, o temporale, come di sopra abbiamo detto, ma retieranno tenuti a darne conto al Tribunale del Giudizio Divino affolutamente.

#### Nota sopra questo Capitolo xxIV.

SI nota, che tutti gli obblighi di messe, contenuti in questo Capitolo, si adimpiono nella Cappella del nostro Seminazio, in consormità di setò, che I Fendatore preserve in questo Capitolo nel &, che incomincia: Quatto, che tacciano e riferta di quelle, che si celebrano da PR Conventuali di S. Lorenzo mella Cappella della famiglia Manso, le quali in detto Capitolo si prescrive do versi ivi elebrare, ancorche il Seminario avesse propria Cappella.

### CAPITOLO XXV.

Dati dal Marcheje Fondatore li stabilimenti intorno alle opere, per cui sta fondato il Monte, conchiude queste regole colla legge, di non potersi le medesime in conto alcuno mutare, se non da lui solo; e che i Governatori possano soltanto determinare quelle cose, delle quali esso Marcheje non avesse in questi Capitoli parlato.

A Neorchè in molti luoghi di questi presenti A Capitoli abbiamo per addierro persuali, ed aftretti li Governatori, che pro tempore faranno, e ciascun' altra persona, che porta in ciò tener parte, all'osservanza, ed esecuzione di essi, nondimeno non ci rincrescerà in questa ultima lor conclussone di nuovo raccomandare, e protestare la nostra intenzione, e volontà, cioè, che siano

queste regole per ogni futuro tempo interamente otlervate. Perciò qui, quasi in epilogo reiterando, diciamo, che queste da noi soprascritte Costituzioni, e Capitoli, intendiamo, che siano inviolabilmente eleguiti, quali da noi fono flati scritti, e siano intesi, ed interpetrati, com' essi stanno, senza che vi si possa aggiugnere, nè mancare, nè in alcun modo mutare, glossare, o alterare così da' Governatori in perpetuo, che saranno, come da Deputati Sche per l'ollervanza di essi si facessero, o da Cavalieri delle Paeze, o fuori delle Piazze, o uno, o tutti, o qualsivoglia altra persona, o Magistrato, che directe, ovvero inditestamente i potra per qualfivoglia accidente . o modo, avere autorità, o parere, o parte alcuna in questa offervanza. Ne riferbrame però ampia potestà di poter dichiafare, aggiungere ampliare, limitare, ed in ogni altro modo mutare quelti presenti Capitoli, conforme all'avvenire ci paresse poter essere più espediente del Monte: poiche eslendo azion prudente il mutate opirilone dalle cose buone nelle migliori, saria all'incontro errore di pertinacia, se volessimo chiuder la porta a noi fiesh di non poter migliorare, questi Capitoli in quelle parti, che l'esperienza delle cose, o il confeglio de' Savi, o l'ispirazion dello Spirito Santo ci dettasse potezsi ridurre a maggior ordine, e perfezione: anzi perciò in tutte quelle cole, intorno alle quali, o per dimenticanza, o per elezione, in questi Capitoli non si sara ragionato o deliberato cosa alcuna, potranno i Governatori, che nell'avvenire faranno o far quelle determinazioni, re conclufioni che loro pareranno pra teme pore più espedienti, le quali si dovranno notar in un libro particolare, ie fo offerverando per l' avi venire (purche in alcunt modo non contradicono. e non alterino le presenti Regole ) sin'a tanto, che non fiano da altri Governatori rivocate, jed annullate. la qual rivocazione di conclusioni, determiniamo, che non posta farsi, se non da tutti li Governatori di conforme parere & nemine penitus diffentiente o Ma intorno alle cofe in quelli Capitoli contenute dichiarate , o deliberate , non permettramo, che fi postano fare nuove conclus fioni ne da' Governatori and da alcun' altra perfonal, ne in tutto, ne in parce, quantunque minima oche contradicano, o alterino questi presenti Capitoli: anzi chi facelle quoi tentalle dinfare, o determinar cofa contraita; ondiscrepante, o aliena da effi , farà privato ipfo facto del governo , degli ajuti, e di ogni participazione del Monte: (come altrove in quelli Capitoli abbiamo detto ) e le determinazioni, o conclusioni da loro fatte in senso contrario , o discrepante da questi Capitoli, o che in alcun modo potessero mutare so alterare la nostra volontà in essi contenuta; ed espressa, etiam che la mutazione, o alterazione futfe in melius; vogliamo, che fiano invalide, e nulle, come fe non fuffero fatte, e che sempre debba restare in vigore red in offervanza quello, che ne' prefenti Capitoli fi contlene Le non altro nè in altro modo. E perciò esortiamo, ed essecriamo tutti coloro.

lero auche in muchat offennazione di Capiteli potrano (come ho destel didiopta ) in alcun mode operare, configliare, o partecipare, in nome della Santiffima Trinità , e di Critto Redentor noftro. e delfa sua Vergine Madre, ( ché noi dal prinofpio invocammo ) che mogliano offervare quelti presenti, Capitoli, e notira colontà ad unguem ed inviolabilmente o protestando a' trasgressori, e contraventori di essi, che faranno in coscienza tenuet la danni , ed usurpazione de beni del Monte il è nostri, poiche con quelte bondizioni, e regole ce gli doniamo, e non altrimenti per memoria della qualo noffervanza habiliamo, che il nottro Monte he fuggellin, emegli foudi, ed in ogni altroulugo; dave occorrerà mettere infegne, ufi per arme co' colori de campi, tre foli Monti, e fopra effi, una Croce e fotto , la nostra Scala, accioca chè i Signori Governatori, e tutti gli altri, a chi spetterà l'osservazione di questi Capitoli, si ricordino ... che quetto Monte è fondato per beneficio de' Cavalieri's endelle vergini nobili di questa Città così di Piazza, come fuori, dinotati per gli due Monti, che si uniscono al terzo di mea-20 , che ci rappresenta la Sacra Religione , a cui è notira intenzione unire i giovanetti . e le vergini parimenti: e per lo qual fine gli abbiamo donato le nostre facoltà, acciocche lor siano la Scala per gli gradi della virtù alla religiosa perfezione:, che altrove effer non può, che sotto l'infegna della Santa Croce di Gesù Criftoil ilorigeo en to a minimi to to

Siegue il rimanente della Bolla Avxxxxxixixiqua profitta siquita atquite

Regole.

SI nota, che la riserba fattafi dal Fondatore di Dipoter mutare, & variares te fopraddette kegoly, pofta già in efecurione nin motte cofei como fi e dinotato ne propefeluoghi; Ella fatolta concedita a. Signori Governatori di poter fare conclusioni ; e fte bilimenti ne cafe non determinati dal Fondatorei. qual pore fit fi popofa diche in ufo con aloune condufioni divefate inbuleuni de Capitole di fono flati li hotivi , the ei hanno indotto a fac fare la poqfente futica., da cui ; colla benedizione del Signore, Speriamo tatto il profitto del utile del noglio ands, prospecer cupientes, acquirtuga lo shom-tlam a quibusvis excomunicationis, tupentionis, & interdedt, aliffque eccletia heis sententis, a enfam, & preis a jare, velub inmine que is culatione, vel cauta laris, ti quibus quomodolibet innedatus exithit, ad effectum ; a entium dunitaxat confequendum, harum ferie abiolyentes, & to decide thre certained hardined far-free as-Laws inchent, ex vice venerability of the reserv notification 5. R. Ecclerist Cardinalium Sacri Ind. Conc. interpretum, qui pravida Capitula de mandato notico egaminariart, & emendarint, ereriotion promotion with about, so premierce confe tales, com consider at engane are con on a, cini on a, audicitate Apotiolica tenore piæ entium per emo coi fimamus, & approbamus, flitique re prine, Soils ander a mark spilottoga silidader Sick eum.

Siegue il rimanente della Bolla Apostolica qu'oppessitato stoppa erqueste Regole.

OI role, che la ribria fattofi lal Fundatore di Cuque bufirmigra, fint es , que auctoritatis Anotholica pratidio muniuntur, ac proprerea prafatus D. lot Baptilla cupiat erectionem pradidam ; ad desuper edita præinserta Capitula pro illorum firmiori validitate per nos confirmari, & approbati i nobifque hamiliter supplicari fecerit, ut in pramiss opportune providere de benignitate Apostelica dignaremur. Nos igitur salubri dicti Montis erectioni nac prospero, regimini , pro notira Pattorali follicitudine Muantum cum Deo potlumus, prospicere cupientes, ac dictum Jo: Baptiflam a quibusvis excomunicationis, fuspensionis, & interdicti, aliifque ecclefiasticis fententiis, cenfuris, & pænis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat confequendum, harum ferie absolventes, & abiolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ex voto venerabilium fratruum notirorum S. R. Eccleffe Cardinalium Sacri Trid. Conc. interpretum, qui prædicta Capitula de mandato noffro examinarunt, & emendarunt, erectionem prædictam dicti Montis, ac præinserta Capitula, cum omnibus, & fingulis in illis contentis, auctoritate Apottolica tenore præfentium perpetuo confirmamus, & approbamus, illique perpetuz, & inviolabilis Apottolicæ firmitatis robur adjicimus.

mus, ac omnes, & fingulos, tam juris, quam facti defectus, fi qui in eisdem intervenerint , supplemus. Lecementes erectionem hujusmodi. ac præinterta Capitula, omniaque, & fingula in illis contenta, & inde segunta, & seguenda quacumque, perpetuo valida, firma, & efficacia exiflere, & fore, ac sues plenarios, & integros effectus tortiri , & obtinere ; ac ob omnibus , &c fingulis dicti Montis Gubernatoribus nunc, & pro tempore exitientibus, pro ut quempiam corum concernunt, perpetuo inviolate obtervari debere. ficque per quoteumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam cautarum Palatii Apottolici Auditores . judicari , & definiri debere , ac irritum , & inane, quidquid fecus super his a quoquam, quavis authoritate, scienter, vel ignoranter contigerit, attentari. Non obstantibus Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque, & Synodalibua Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dicta Civitatis Neapolitanentis, etiam juramento confirmatis, Apoliolica, vel cuavis firmitate alia robotatis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & literis Apottolicis in contrarium pramitiorum quomodolibet conceili, & confirmatis, & approbatis. Quibus omnibus, & fingulis, corum tenore præfentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud S. Marcum tub Annulo Piscatoris, sub die 26. Maij 1611. Pontificatus noffri Anno 6.

Loc. A Sig. Scipio Cobellut .

H RE-

# REGIO EXEQUATUR DATO A DETTA BOLLA.

CIO: Battista Manso, Marchese della Villa, CIF fa intendere a V. E., come avendo gli anni passati sotto il gubernio de' Laici, e protezione dell'Eccellenza de Signori Vicerè pro tempore di questo Regno, ererto un Monte, di sue proprie facoltà, per fusidio così de' figliuoli poveri nobili di Piazza, & extra Piazza, per sottentarli negli studi delle lettere, e per erezione di un Collegio a questo fine, come anche di figliuole. similmente povere, e nobili di Piazza, & extra, per sussidio de' loro monacaggi, con alcuni Capitoli roborati da regio assenso, per l'osservanza de' quali, vi ave anche ottenuto gli anni paffati da Sua Beatitudine Breve di esenzione di detto Monte, e Collegio, nel quale supplica V. E. si degni concederci il suo regio Exequatur, ut Deus, &c. Reverend. regius Cappell. major videat, & referat. Rovitus Reg. Provisum per suam Excetl. Neap. die 25. Junii 1640. Lombardus. Per obedire l'ordine di V. E. ho visto un Breve sub Annulo Pi/catoris spedito a supplicazione dell' Illust, supplicante da Sua Santità ad perpetuam rei memoriam, nel quale fi legge, che avendo esso supplicante di sua facoltà eretto, e fondato in questa Città un Monte, con le Regole, e Capitoli in detto Breve inseriti, di numero xxv., concernen-

tino affolutamente il modo del governo, e regimento di esso Monte, circa il sussidio, tanto de figliuoli poveri nobili di Piazza, & extra Piazza, per lo softentamento nelli Studi delle buone lettere, quanto per eriggere un Collegio per detto effetto, ed anche per inflidio di povere donzelle nobili di Piazza, & extra Piazza, per loro Monacato, con espressa limitazione, che detto Monte non fia fottopolto all' Ordinario; ma che le opere di quello fiano libere, & esente dalla giuridizione dell' Ordinario, in modo, che non possa in nessun modo, nè come Ordinario, nè come Delegato dalla Sede Apostolica, così in virtù di delegazione concessali dal S. C. di Trento, come di qualfivoglia costituzione Apostolica , ingerirfi il vedere li conti, o in altro del Monte, ma quello fia fotto governo de' Laici, & immediate sottoposto alla Reale giurisdizione, come in detta capitolazione in detto Breve inferita, e la S. Sua inclinata alle preghiere del fupplicante austoritate Apostolica, con il voto de' Signori Cardinali interpetri del detto S. C. di Trento, approba, corrobora, e confirma li Capitoli predetti . come più ampiamente si legge in detto Breve, spedito in Roma a 26. di Maggio 1611. , per esecuzione del quale si supplica al presente V. E. per il regio exequatur. Pertanto vitto, e confiderato il tutto, adibito in ciò il parere del magnifico Configliere D. Tomaso de Carleval, mio ordinario Auditore, fono di voto, che l' E V. può. in esecuzione del detto Breve Apottolico, restar H >

fervita di concedere all' Ill. Marchese supplicante, il regio exequatur, quoad concernentia spiritualitatem . & negotia ecclesiastica . & res ecclesiasticas tantum : e quetto è quanto mi occorre riferire a V. E. da Cata in Nap. a di 27. di Giugno 1630. Di V. E. Serv. y Cappelan D. Alvaro de Muñon. D. Tomas de Carleval. Gio: Gerstin. Regist. fol. 79. Spectabilis Reg. Rovitus Reg. Coll Confil. de supplicatis se informet & relationem faciat S. Excell, in Coll Conf Lopez Reg. Provifum per suam Excell. Neap die 1- Julii 1630. Lombardus Die 29. Julii 1630. Neap. Viso memoriali porrecto Ill. & Excell Dom. Proregi pro parte Ill. Joannis Baptitte Mansi Marchionis della Villa visa etiam relatione facta in scriptis per Rev.' Regium Cappellanum majorem de contentis in supradicto memoriali, & de omnibus facta relatione Suz Excell. in regio Coll. Conf. per Spe-Stabilem Regentem Scipionem Rovitum Regium-Collaterale Confiliarium, &c. . . .

Præfatus Illustrifs., & Excell. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod exequatur supradictum Breve Suz Sanctitatis juxta relationem supradicti rever. Cappellani majoris, hoc suum, &c. Dapia R. Enriquez R. Lopez R. Rofum, &c.

vitus R.

# Privilegio del Vicerè, Conte di Benevento, che conferma gli anzidetti Capitoli.

Philippus Dei Gratia Rex, &c.

D. Jo: Alphonsus Pimentel de Herrera, Comes Benaventi, Dominus Domus Herrera, & in prafenti Regno prastata Regia, & Catholica Mujestatis Vicera, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, & C.

Niversis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam suturis; Subjectorum Regiorum compendiis ex affectu benignas charitatis accedimus: quo sit, ut ipsorum petitionibus gratiosis assensium regium facilem benignius præbeamus. Sane pro parte instascripti supplicantis, regii sidelis dilecti, suit nobis præsentata subscripta relatio de nostri ordine sacta per rever. reg. Cappellanum majorem, una cum instascriptis Capitulis tenoris sequentis, videlicet.

Illustriis., ed Eccellentis. Sig. -- Per parte dell' infrascritto Supplicante mi è stato presentato l'infrascritto memoriale, con regia decretazione di V. E. di mia commissione, del tenor seguente, videlicet. Illustr., ed Eccellent. Sig. -- Gio: Battista Manso supplicando espone a V. E., come intende erigere un Monte per sussidi, e Monacag-

fervita di concedere all' Ill. Marchese supplicante, il regio exequatur, quoad concernentia spiritualitatem . & negotia ecclesiastica . & res ecclesiasticas tantum : e quetto è quanto mi occorre riferire a V. E. da Caia in Nap. a dì 27. di Giugno 1630. Di V. E. Serv. y Cappelan D. Alvaro de Muñon. D. Tomas de Carleval. Gio: Gerstin. Regist. fol. 79. Spectabilis Reg. Rovitus Reg. Coll Confil. de supplicatis se informet & relationem faciat S. Excell, in Coll Conf Lopez Reg. Provifum per suam Excell. Neap die 1. Julii 1630. Lombardus Die 29. Julii 1630. Neap Viso memoriali porrecto Ill. & Excell Dom. Proregi- pro parte Ill. Joannis Baptista Mansi Marchionis della Villa; visa etiam relatione facta in scriptis per Rev.' Regium Cappellanum majorem de contentis in supradicto memoriali, & de omnibus facta relatione Suz Excell. in regio Coll, Conf, per Spe-Stabilem Regentem Scipionem Rovitum Regium-Collaterale Confiliarium, &c.

Præfatus Illustrifs, & Excell. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod exequatur upradictum Breve Suz Sanctitatis juxta relationem supradicti rever. Cappellani majoris, hoc suum, &c. Dapia R. Enriquez R. Lopez R. Rofuum, &c. Dapia R. Enriquez R. Lopez R. Ro-

vitus R.

# Privilegio del Vicerè, Conte di Benevento, che conferma gli anzidetti Capitoli.

#### Philippus Dei Gratia Rex, &c.

D. so: Alphonsus Pimentel de Herrera, Comes Benaventi, Dominus Domus Herrera, & in prafenti Regno prastata Regia, & Catholica Majestatis Vicerea, Locumtenens, & Capitaneus, Generalis, & C.

provierfis, & fingulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam suturis:
Subjectorum Regiorum compendiis ex affectu benignæ charitatis accedimus: quo sit, ut ipsorum
petitionibus gratiosis allensum regium facilem benignius præbeamus. Sanè pro parte instascripti
supplicantis, regii sidelis dilecti, suit nobis præsentata subscripta relatio de nottri ordine sacta
per rever. reg. Cappellanum majorem, una cum
instascriptis Capitulis tenoris sequentis, videlicet.

Illustriis, ed Eccellentis. Sig. -- Per parte dell' infrascritto Supplicante mi è stato presentato l'infrascritto memoriale, con regia decretazione di V. E. di mia commissione, del tenor seguente, videlicet. Illustr., ed Eccellent. Sig. -- Gio: Battista Manso supplicando espone a V. E., come intende erigere un Monte per sussidi, e Monacag-

1 18

gi di nobili , così delle Piazze , come fuori di Piazza di questa Città di Napoli ; per lo che ha formato alcune Costituzioni, e Capitoli intorno al governo, conservazione, moltiplico, participazione, e dispensazione da offervarsi, ed eseguirsi in effo Monte, i quali si presentano a V. E., acciò nel presente tempo del suo felice governo fi possa dar principio alla sua buona intenzione. Perciò supplica V. E. resti servita in nome di S. M. Cattolica prestarci il regio assenso, e suo beneplacito, & exequator, ed ordinare, che se ne spedisca privilegio in ampla forma, e lo riceverà a grazia, ut Deus, &c. Ill. Reg. Constantius Marchio Corleti Collater Confiliar. de supplicatis fe informet & relationem faciat S E. de Castellet Regens . Provifum per S. E. Nedp. die 16. Maii 1608. De Ligorio, Rever, Reg. Cappellanus major videat , & referat S. E. in scriptis. Constantius Reg. Provifum per S. E. Neap. die 20. Maii 1608. De Ligorio. E col preinierto memoriale, dal supplicante mi è stata presentata l' infrascritta Capitolazione da lui fatta, da offervarsi, ed eseguirsi nel modo, e forma infrascritta videlicet, e sieguono qui li detti Capitoli, li quali, per non ripetersi, si tralasciano d'inserire. E vitiofi da me e ben confiderati li preinferti Capitoli, e quanto in essi si contiene, e che non vi è cosa in pregiutizio di Sua Maestà Cattolica, nè di sua regale Giuridizione; ma che tutti affolutamente concernino il solo servizio di N. S. Iddio, ed il buon governo, regimento, e manu-

119

tenzione di detto pio Monte, e dell'opere pie, e caritative , che in quello intende di fare il fupplicante: adibito in tutto il parere del magnifico U. J. D. Marco Antonio de Ponte, Regio Configliere, e mio ordinario Auditore, sono de voto, che l'Ecc. V. può restar servita in nome di S. M. Cattolica, Re di questo Regno, di concedere ad esto supplicante il regio assenso, e bel neplacito, in esecuzione di quanto in li preinferti Capitoli fi. contiene , con farneli espedire privilegio in forma Regiæ Cancellariæ. E questo è quanto occorre riferire a V. E., af cui prudentissimo giudizio rimettendo il tutto, umilmente bacio le mani - Da Casa in Napoli il di 7. di Giugno 1608. Di V. E. Serv. y Cappellan D.Gabriel Sanches de Luna: Marcus Antonius de Ponte. Gio: Geronimo Strina - Registrata fol. 29. Et visa præinserta relatione fuit per nos provifum, quod expediatur privilegium juxta formam ipsius. Nos vero dicta ejus petitioni, tamquam juffe, & pie, libenter annuentes, & iis, & aliis quam pluribus longe majoribus, exauditionis gratiam rationabiliter promerentur. Tenore igitur presentium de certa nostra scientia, deliberate, & consultò, ac ex gratia speciali, prædictæ Majestatis nomine, cum deliberatione; & assistentia regii Collateralis Confilii, penes nos affistentis, jam dicta præinserta Capitula, & unumquodque ipforum, confirmamus, nostroque nomine, ac præsidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, prænarratis, & declaratis, quatenus opus est, affen-

fentimus, & consentimus, & licentiam impartimur. Volentes, & decernentes expreise de eadem scientia certa nottra, quod prasens nottra confirmatio, approbatio, convalidatio, & quatenus opus est, nova concessio, & licentia, sit, & esse debeat pradicto supplicanti , Gubernateribus . fuccessoribus dicti Montis, qui pro tempore, fue rint, semper, & omni futuro tempore, in perpetuum stabilis, realis, valida fructuota, & firma, nullumque in judiciis, aut extra, tentiat, quovis modo, diminutionis incommodum, dubietatis objectum, aut noxe cujusibet alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate perfiffat . In quorum fidem hoe præfens privilegium fieri fecimus, magno prædictæ Majettatis tigillo pendenti munitum. Datum Neap, in Regio Palatio die 20. mentis Junii milletimo fexcentesimo ostavo. El Conte de Benavente . V. Contiantius Reg. V. de Castellet Reg. V. D. Berard a Barrion, Reg. V. Valcarcel Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capit. Gen Mandavit mihi Andræe de Salazar. Solv. tar. x11. Deminicus Barrilis protaxat . Reg. in priv. 48. fol. 1. Solvat duc. quatuor . Marc. Aut de Ligorio regius Scriba Mand. Assenso all' infrascritta Capitolazione, fatta per Gio. Battifia Manso per sufidio, e Monacaggi de' Nobili, così delle Piazze, come fuor di Piazze, di quetta Fedelissima Città, con inferta forma della relazione fatta di ordine di V. E. per il rever, regio Cappellano maggiore, in forma Regia Cancellaria.

527093 hs





527003 los

1410119

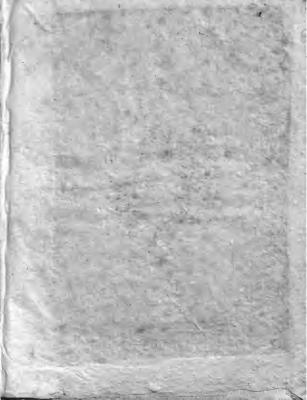





